# ACTA APOSTOLICAE SEDIS

#### COMMENTARIUM OFFICIALE

Directio: Palazzo Apostolico – Città del Vaticano – Administratio: Libreria Editrice Vaticana

# ACTA FRANCISCI PP.

#### EPISTULA APOSTOLICA

Admirabile signum

De praesaepis significatione et bono.

1. Admirabile signum praesaepis, tam aestimatum a christiano populo, affert semper stuporem et admirationem. Repraesentare eventum Iesu nativitatis idem est ac mysterium Incarnationis Filii Dei in simplicitate et gaudio annuntiare. Nam praesaepe sicut vivum Evangelium est, quod oritur e paginis Sacrae Scripturae. Contemplantes Nativitatis spectaculum, invitamur ad iter spiritualiter ingrediendum, attracti humilitate Eius qui factus est homo ut cuique homini occurreret. Et reperimus quod Ipse nos amat ita ut se nobis iungat, ut nos quoque Ipsi iungi valeamus.

Hac Epistula volumus sustinere pulchram traditionem nostrarum familiarum, quae diebus ante Nativitatem parant praesaepe, itemque consuetudinem ponendi illud in locis operis, in scholis, in nosocomiis, in carceribus, in foris... Vere exercitatio est ingenii creativi, quod utitur admodum diversis materiis ad conficienda summi artificii praestantissima parva opera plena pulchritudinis. A parvis ediscitur: cum pater et mater, una cum avis, tradunt hanc laetam traditionem, quae in se divitem spiritualitatem popularem continet. Exoptamus hunc usum numquam deficere; immo, confidimus illum, ubi forte obsoleverit, denuo reperiri et reviviscere posse.

2. Origo praesaepis ante omnia in quibusdam parvis rebus evangelicis de Iesu nativitate Bethlehem confirmatur. Evangelista Lucas simpliciter dicit quod Maria «peperit filium suum primogenitum; et pannis eum involvit et reclinavit eum in praesepio, quia non erat eis locus in deversorio» (2, 7). Iesus reclinatus est in praesepi; quod verbum Latine dicitur etiam praesaepium.

Filius Dei, in hunc mundum veniens, invenit locum ubi animalia pascuntur. Fenum fit primus lectulus Illius qui revelabitur ut «panis, qui de caelo descendit» (Io 6, 41). Figura haec est quam iam sanctus Augustinus, una cum aliis Patribus, perceperat cum scribebat: «In praesepio positus, cibus noster est factus» (Sermo 189, 4). Revera, praesaepe multa mysteria vitae Iesu continet et facit ut ea nostrae vitae cotidianae proxima sentiamus.

Redeamus quidem ad praesaepis originem sicut nos illud intellegimus. Mente nos transferamus Graecium, in Valle Reatina: hic sanctus Franciscus moratus est, probabiliter veniens de Urbe, ubi a Papa Honorio III die XXIX mensis Novembris anno MCCXXIII confirmationem suae Regulae receperat. Post iter suum in Terram Sanctam, illius loci specus praecipue ei prospectum Bethlehem memorabant. Et fortasse Pauperculus permotus est Romae, in Basilica Sanctae Mariae Maioris, musivis operibus ostendentibus nativitatem Iesu, iuxta ipsum locum ubi, secundum antiquam traditionem, axes praesaepis custodiebantur.

Fontes Franciscani exquisitius narrant quod Graecii evenit. Quindecim dies ante Nativitatem Domini, Franciscus vocavit quendam virum loci, nomine Ioannem, et ab illo auxilium poposcit ad desiderium explendum: «Volo enim illius Pueri memoriam agere, qui in Bethlehem natus est, et infantilium necessitatum eius incommoda, quomodo in praesaepio reclinatus et quomodo, adstante boye atque asino, supra fenum positus exstitit, utcumque corporeis oculis pervidere». Quod audiens, statim hic vir bonus et fidelis cucurrit citius et in praedicto loco, quae sanctus dixerat, praeparavit. Die vicesimo quinto mensis Decembris apud Graecium e pluribus locis pervenerunt fratres et etiam rustici, viri et mulieres terrae illius, ferentes cereos et faces ad illuminandam sanctam hanc noctem. Cum venit Franciscus, invenit praesaepe cum feno, bovem et asinum. Homines qui advenerant coram imagine Nativitatis Domini ostenderunt ineffabile gaudium, sicut numquam antea experti erant. Deinde sacerdos Missarum sollemnia supra praesaepe celebravit, patefaciens vinculum inter Filii Dei Incarnationem et Eucharistiam. In illa occasione, Graecii, statuae non erant: praesaepe factum est et actum ab omnibus adstantibus.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thomas de Celano, Vita Prima, 84: Fontes Franciscani, p. 360.

 $<sup>^{2}</sup>$  Cfr ibid., 85: FF pp. 360-361.

Ita oritur nostra traditio: omnes circum specum et gaudii pleni, nullo interposito spatio inter eventum factum et participes mysterii.

Primus narrator vitae sancti Francisci, Thomas de Celano, memorat quod illa nocte simplici et commoventi spectaculo additum est donum mirabilis visionis: quidam adstantium vidit enim in praesaepi recubitum ipsum puerulum Iesum. Ab illo praesaepi Nativitatis Domini anno MCCXXIII «unusquisque cum gaudio ad propria remeavit».<sup>3</sup>

3. Sanctus Franciscus per simplicitatem huius signi magnam operam evangelizationis effecit. Eius magisterium descendit in corda christianorum et usque ad nostros dies manet tamquam sincerus modus nostrae fidei pulchritudinis simpliciter praebendae. Ceterum, ipse locus ubi primum praesaepe perfectum est hos sensus exprimit atque excitat. Graecium mutatum est in refugium animae quae in rupe absconditur, ut sinat se silentio involvere.

Cur praesaepe tantam admirationem suscitat et nos commovet? Ante omnia quia pietatem Dei manifestat. Ipse, Creator universi, ad nostram exiguitatem humiliatur. Donum vitae, semper arcanum nobis, adhuc magis nos allicit, cum videamus Eum, qui natus est de Maria, fontem et tutelam esse omnis vitae. In Iesu Pater dedit nobis fratrem qui venit quaerere nos quando vagamus et cursum amittimus; amicum fidelem qui semper nobis est proximus; nobis dedit suum Filium, qui nobis dimittit et de peccato nos erigit.

Praesaepe praeparandum in nostris domibus adiuvat nos revivere historiam quae evenit Bethlehem. Haud dubie, Evangelia sunt semper fons qui sinit cognoscere et meditari illum eventum; tamen, eius exhibitio in praesaepi nos adiuvat imagines sibi fingere, affectus stimulat, nos invitat ut participes nos sentiamus historiae salutis, aequales eventus qui vivus et praesens est in tam diversis historicis et culturalibus adiunctis.

Peculiari modo a Franciscana sua origine praesaepe est invitatio ut quis possit "sentire", "tangere" paupertatem quam Filius Dei elegit sibi in sua Incarnatione. Itaque simul appellatio est ad eum sequendum in via humilitatis, paupertatis, spoliationis, quae de specu Bethlehem ducit ad Crucem. Appellatio est ad ei occurrendum et misericorditer serviendum in fratribus et sororibus indigentioribus (cfr Mt 25, 31-46).

4. Placet Nobis nunc illustrare varia signa praesaepis ut colligamus sensum quem secum ferunt. Primum, signum caeli stellati in tenebris et silentio

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., 86: FF p. 362.

noctis inducamus. Non solum ob fidelitatem erga relationes evangelicas hoc ita facimus, sed etiam propter significationem quam illud continet. Cogitemus quotiens nox involvit nostram vitam. Verumtamen, etiam illis in momentis, Deus nos non relinquit solos, sed adest ut respondeat ad summas rogationes de sensu nostrae exsistentiae: Quis ego sum? Unde venio? Cur hoc tempore natus est? Cur amo? Cur patior? Cur moriar? Deus homo factus est ut daret responsionem his quaestionibus. Eius propinquitas fert lucem ubi est obscuritas et illuminat illos qui tenebras passionis transeunt (cfr Lc 1, 79).

Mentionem merentur etiam prospectus qui pars sunt praesaepis et saepe effingunt ruinas domorum et palatiorum antiquorum, quae aliquibus in casibus substituunt specum Bethlehem et fiunt domicilium Sanctae Familiae. Hae ruinae videntur inspirari *Legenda Aurea* fratris Dominicani Iacobi a Voragine (saeculi XIII), ubi legitur de quadam superstitione ethnica secundum quam Ara Pacis Romae corruet quando Virgo pepererit. Ille ruinae sunt ante omnia signum visibile humanitatis delapsae, omnium quae subversa sunt, quae sunt corrupta et demissa. Haec imago edicit quod Iesus est novitas in medio mundi veteris et venit sanare et reaedificare, nostram vitam et mundum ad splendorem originis reducere.

- 5. Quem animi motum sentire oporteret dum in praesaepi collocamus montes, rivos, oves et pastores! Hoc modo memoramus, sicut prophetae praenuntiaverant, quod omnis creatura participat diem festum adventus Messiae. Angeli et stella crinita sunt signum quod nos quoque vocati sumus ut proficiscamur ad specum petendum et Dominum adorandum.
- «Transeamus usque Bethlehem et videamus hoc verbum, quod factum est, quod Dominus ostendit nobis» (Lc 2, 15): ita loquuntur pastores postquam annuntiatio iis facta est ab angelis. Est monitum pulcherrimum quod per simplicitatem relationis ostenditur. Secus ac tot homines qui intendunt mille res agere, pastores fiunt primi testes illius quod est summum, id est salutis quae iis offertur. Humillimi et pauperrimi ipsi sunt qui noverunt eventum Incarnationis accipere. Deo qui nobis occurrit in Infante Iesu pastores respondent proficiscentes versus Eum, ad conventum amoris et grati stuporis. Hic occursus inter Deum et filios eius, per Iesum, religionem nostram vivificat et efficit eius singularem pulchritudinem ac peculiari modo resplendet in praesaepi.
- 6. In nostris praesaepibus multas statuas symbolicas solemus collocare, in primis mendicorum et hominum qui nesciunt aliam abundantiam nisi illam

cordis. Etiam illi stant proximi puero Iesu pleno iure, ita ut nemo possit eos expellere vel auferre a cunis tam subitaneis, quod pauperes circa eas nullo modo dissonant. Immo, pauperes privilegio donati huius mysterii sunt et saepe illi qui magis valent agnoscere praesentiam Dei inter nos.

Pauperes et simplices in praesaepi recordantur quod Deus fit homo pro illis qui magis sentiunt necessitatem eius amoris et flagitant eius proximitatem. Iesus, «mitis et humilis corde» (Mt 11, 29), natus est pauper, vitam egit simplicem ut nos doceret summa intellegere et ex iis vivere. De praesaepi emergit clarus nuntius ne sinamus nos decipi divitiis et tot felicitatis caducis propositis. Palatium Herodis est in recessu, clausum, surdum ad gaudii nuntium. Nascens in praesaepi, Deus ipse inchoat unicam veram eversionem quae dat spem et dignitatem exheredibus, reiectis: eversionem amoris, eversionem pietatis. E praesaepi Iesus miti potentia proclamat vocationem ad communicandam cum ultimis viam versus mundum magis humanum et fraternum, ubi nemo sit exclusus et reiectus.

Saepe pueri – verum etiam adulti! – ad praesaepe alias statuas amant addere quae aliquem nexum cum relationibus evangelicis non videntur habere. Atqui, hoc ingenium vult ostendere in hoc novo mundo inaugurato a Iesu spatium adesse pro toto humano atque omni creatura. Pastor et faber, pistor et musici, mulieres quae ferunt hydrias cum aqua et pueri ludentes...: omnes ostendunt cotidianam sanctitatem, laetitiam res cotidianas extraordinario modo perficiendi, quando Iesus nobiscum suam divinam vitam communicat.

7. Praesaepe paulatim nos ducit ad specum, ubi invenimus statuas Mariae et Ioseph. Maria mater est quae contemplatur infantem suum eumque invisentibus ostendit. Imago eius nos inducit ad cogitandum de magno mysterio quod involvit hanc puellam, cum Deus ad ostium pulsavit eius cordis immaculati. Ad nuntium angeli, qui ab ea petivit ut fieret mater Dei, Maria respondit plena et summa oboeditione. Verba eius: «Ecce ancilla Domini; fiat mihi secundum verbum tuum» (Lc 1, 38), sunt nobis omnibus testimonium cum fide se committendi voluntati Dei. Per illud «Fiat», Maria facta est mater Dei Filii, quae non amisit suam virginitatem, immo Eius gratia consecravit eam. In ea videmus Matrem Dei quae Filium suum non tenet solum pro se ipsa, sed ab omnibus petit ut eius verbo oboediant et id perficiant (cfr Io 2, 5).

Iuxta Mariam, protegens Infantem et eius matrem, stat sanctus Ioseph, qui plerumque effingitur baculum manu tenens et aliquando etiam lucernam sustinens. Sanctus Ioseph magnam partem agit in vita Iesu et Mariae. Ille est custos qui numquam defatigatur familiam suam protegere. Cum Deus eum de insidiis Herodis monuit, non dubitavit proficisci et emigrare in Aegyptum (cfr Mt 2, 13-15). Et cum periculum cessavit, rursus familiam reduxit Nazareth, ubi fuit primus educator Iesu pueri et adulescentis. Ioseph suo in corde ferebat magnum mysterium quod Iesum et Mariam eius sponsam circumdabat et uti vir iustus semper se commisit voluntati Dei eamque exsecutus est.

8. Praesaepis cor pulsare incipit, cum die Nativitatis Domini Pueri Iesu statuam ponimus. Deus ita se manifestat in puero, ut in nostra bracchia accipiatur. In infirmitate et fragilitate suam abscondit potentiam quae omnia creat et transformat. Id fieri non posse videtur, tamen ita est: in Iesu Deus erat puer et hac in conditione voluit revelare magnitudinem sui amoris, qui manifestatur subrisione et cum quis manus suas tendit versus omnes.

Nativitas infantis suscitat laetitiam ac stuporem, quia ponit nos coram vitae magno mysterio. Cum videmus radiantes oculos iuvenum coniugum coram eorum puero modo nato, intellegimus sensus Mariae et Ioseph qui, infantem Iesum intuentes, percipiebant Dei praesentiam in vita eorum.

«Et vita apparuit» (1 Io 1, 2): ita apostolus Ioannes compendiat Incarnationis mysterium. Praesaepe efficit ut nos possimus videre ac tangere hunc singularem et extraordinarium eventum qui historiae decursum mutavit, unde et ordinatur annorum numeratio, ante et post Christum natum.

Dei modus agendi quasi sensibus destituit, quoniam fieri non posse videtur quod Ipse recuset suam gloriam ut homo fiat sicut nos. Quae res inopinata videre Deum ipsos mores nostros assumentem: dormit, lac sugit a matre sua, flet ac ludit sicut omnes pueri. Ut semper, Deus turbat, praevideri nequit, iugiter nostras rationes excedit. Itaque praesaepe, dum nobis ostendit Deum talem ac venit in mundum, invitat nos ut de nostra vita in Dei vita inserta cogitemus; invitat nos ut simus discipuli eius, si cupimus consequi summum vitae sensum.

9. Cum appropinquat sollemnitas Epiphaniae Domini, in praesaepe collocantur tres statuae Regum Magorum. Inspicientes stellam, illi sapientes et divites domini Orientales iter susceperant versus Bethlehem ut cognoscerent Iesum et offerrent ei munera: aurum, tus et murram. Etiam haec dona significationem figuratam habent: aurum honorat regiam Iesu dignitatem; tus eius divinitatem; murra eius sanctam humanam condicionem, quae cognovit mortem et sepulturam.

Contemplantes hanc imaginem in praesaepi, invitamur ad cogitandum de officio evangelizandi quod est cuique christiano. Quisque nostrum fit Evangelii nuntius apud eos quibus convenit, actis operibus misericordiae testificans gaudium se invenisse Iesum eiusque amorem.

Magi docent exire posse ex locis valde longinquis ad Christum attingendum. Homines divites sunt, advenae sapientes, sitientes infinitum, qui proficiscuntur in longum et periculosum iter quod ducit eos usque ad Bethlehem (cfr Mt 2, 1-12). Coram Puerulo Rege pervadit eos gaudium magnum. Non sinunt scandalizari adiunctorum paupertate; non haesitant flectere genua et adorare eum. Coram Eo intellegunt Deum, eundem qui regit suprema sapientia cursum astrorum, historiae cursum ducit, demittens potentes atque exaltans humiles. Et profecto, cum redierunt in suam patriam, narraverunt hunc occursum mirum cum Messia, inchoantes iter Evangelii ad gentes.

10. Ante praesaepe, mens sponte redit ad infantiae aetatem cum impatienter exspectabamus tempus quo inciperetur illud construere. Hae recordationes nos inducunt ut iterum iterumque capiamus conscientiam magni doni, quod factum est nobis in ipsa traditione fidei; simulque nobis inculcant officium et gaudium communicandi filiis et nepotibus eandem experientiam. Non est magni momenti quomodo paratur praesaepe, quod potest esse semper idem vel singulis annis mutari; nostri autem interest, ut illud ad nostram vitam loquatur. Ubicumque et quocumque modo praesaepe loquitur de amore Dei, Dei qui factus est puer ut nobis diceret quantum sit proximus omni homini, quaelibet sit eius condicio.

Cari fratres et sorores, praesaepe est pars suavis et ardui processus fidei traditionis. Inde ab infantia et deinde omni aetate vitae, nos educat ad contemplandum Iesum, ad amorem Dei pro nobis sentiendum, ad sentiendum et credendum quod Deus est nobiscum et nos cum Eo, omnes filii et fratres per hunc Puerum Filium Dei et Virginis Mariae. Et ad sentiendum in hoc esse felicitatem. Utinam in schola sancti Francisci aperiamus cor huic simplici gratiae, sinamus ut ex admiratione nascatur humilis oratio: nostras gratias agamus Deo, qui nobis omnia voluit communicare, ne umquam solos nos derelinqueret.

Datum Graeci, in Sanctuario Praesaepis, die I mensis Decembris, anno MMXIX, Pontificatus septimo.

# CONSTITUTIONES APOSTOLICAE

Ι

#### XINGUENSIS - ALTAMIRENSIS

In Brasilia, exstincta Praelatura territoriali Xinguensi eiusdemque bipertito territorio, dioecesis Xinguensis - Altamirensis conditur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Tamquam fidei nomen appellatione unum est, bifariam vero dividitur in unum genus ad dogmata pertinens, quod animae utilitati necesse est, et in alium quod in anima velocissimo momento maxima peragit (cfr s. Cyrillus Hierosolymitanus, Catech. 5, 10-11), sic et Ecclesia, in qua partes eo constituuntur, ut «multi unum corpus sint in Christo, singuli autem alter alterius membra» (Rm 12, 5). In qua dominici gregis utilitati et profectui consulere praepositi, omnia disponere contendimus, per quae animarum salus ac spirituales fidelium fructus praestentur. Apostolicae ergo Nostrae navitatis muneribus partes interponentes, mentem Nostram ad necessitates Ecclesiae quae est in Brasilia convertimus, postulationi Venerabilis Fratris Ioannis Muniz Alves, O.F.M., Episcopi Praelati Xinguensis, benigne concedentes, qui, Conferentiae Nationalis Episcoporum Brasiliae audita sententia, ab Apostolica Sede enixe postulavit, ut, praelaturae territoriali ipsi concreditae diviso territorio, novae duae exinde ecclesiasticae circumscriptiones erigerentur.

Ideo Nosmet Ipsi, prospero praehabito voto Venerabilis Fratris Ioannis d'Aniello, Archiepiscopi titulo Paestani et Apostolici Nuntii in Brasilia, de consilio Congregationis pro Episcopis, preces ad Nos admotas animarum saluti valde profuturas censuimus libentesque excipiendas decrevimus.

Proinde, Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, a praelatura territoriali Xinguensi, quam abhine exstinctam habendam esse mandamus,

territorium civilium municipiorum vulgo Altamira, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Porto de Moz, Gurupá, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará et Placas nuncupatorum, quae omnia sub dicione sunt de Pará, in praesens finibus circumscriptum distrahi statuimus atque ex ita distracto territorio novam dioecesim, Xinguensem - Altamirensem appellandam, erigimus ac constituimus.

Huius novae dioecesis sedem in urbe Altamira decernimus templumque paroeciale ibi exstans, in honorem Sacratissimi Cordis Iesu dicatum, ad gradum et dignitatem ecclesiae cathedralis evehimus. Hanc insuper dioecesim Xinguensem - Altamirensem, cuius Patronam apud Deum Beatam Mariam Virginem sub titulo «de Nazareth» renuntiamus, metropolitanae nuper erectae Ecclesiae Santaremensis suffraganeam statuimus eiusque Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi pro tempore eiusdem Ecclesiae metropolitanae subiectum.

Cetera vero ad dignam Praesulis sustentationem atque ad Mensam vulgo *Mitra*, ad Seminarii dioecesani erectionem necnon candidatorum ad sacerdotium institutionem, ad constitutionem Consilii Presbyteralis, Collegii Consultorum et Consilii a Rebus Oeconomicis atque ad bonorum administrationem pertinentia, secundum normas Codicis Iuris Canonici aliaque ecclesiasticarum legum praescripta temperentur.

Simul ac Xinguensis - Altamirensis dioecesis erectio et supra dictae immutationes finium ad effectum deductae fuerint, eo ipso censeantur sacerdotes dioecesi illi adscripti, in cuius territorio ecclesiasticum officium detinent; ceteri vero sacerdotes Seminariique tirones dioecesi illi incardinati maneant vel incardinentur, in cuius territorio legitimum habent domicilium.

Ad haec omnia perficienda praefatum Nuntium Apostolicum deputamus vel, eo a sede absente, negotiorum Sanctae Sedis in Brasilia pro eo gerentem, necessarias et opportunas iisdem tribuentes facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Congregationem pro Episcopis, cum primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi.

Hanc, denique, Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die sexto mensis Novembris, anno Domini bis millesimo undevicesimo, Pontificatus Nostri septimo.

Petrus card. Parolin Secretarius Status

Marcus card. Ouellet Praefectus Congregationis pro Episcopis

Franciscus Piva, *Proton. Apost.* Lucius Bonora, *Proton. Apost. S.N.* 

Loco & Plumbi In Secret. Status tab., n. 472.569

# II

# XINGUENSIS SUPERIOR - TUCUMANENSIS IN BRASILIA

In Brasilia, exstincta Praelatura territoriali Xinguensi eiusdemque dismembrato territorio, nova Praelatura territorialis Xinguensis Superior - Tucumanensis in Brasilia conditur.

# FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Super humanas vires operans virtus fidei, cuius lumine perfusa anima Deum imaginatur eundemque quantum capere potest intuetur, mundi extrema circumit, praegustandum praebens christifidelibus promissarum mercedum exsolutionem (cfr s. Cyrillus Hierosolymitanus, Catech. 5, 11). Quippe qui, omnes in Ecclesia in uno populo Dei electo congregati et in uno Corpore Christi sub uno capite constituti (cfr Lumen gentium, 32. 33), hoc iter salutare comitamur incedentes, dum catholicae Ecclesiae in Brasilia provida comparare curamus incrementa, postulationi Venerabilis Fratris Ioannis Muniz Alves, O.F.M., Episcopi Praelati Xinguensis, benigne concedere volumus, qui, Conferentiae Nationalis Episcoporum Brasiliae audita sententia, ab Apostolica Sede enixe postulavit, ut, praelaturae territoriali ipsi concreditae diviso territorio, novae duae exinde a Nobis ecclesiasticae circumscriptiones erigerentur.

Nosmet Ipsi, prospero praehabito voto Venerabilis Fratris Ioannis d'Aniello, Archiepiscopi titulo Paestani et Apostolici Nuntii in Brasilia, atque Venerabilis Fratris Vitalis Corbellini, Episcopi Marabensis, de consilio Congregationis pro Episcopis, preces ad Nos admotas animarum saluti valde profuturas censuimus libentesque excipiendas decrevimus.

Proinde, Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, a praelatura territoriali Xinguensi, quam abhinc exstinctam habendam esse mandamus, territorium distrahi statuimus municipiorum  $Tucum\tilde{a}$ , São Félix do Xingu,  $Ouril\hat{a}ndia\ do\ Norte,\ Bannach\ et\ Cumaru\ do\ Norte,\ sub\ dicione\ sunt\ de\ Pará\ hactenusque\ ad\ praelaturam\ territorialem\ Xinguensem\ pertinentium,$ 

ac municipii Água Azul do Norte, hactenus ad dioecesim Marabensem pertinentis, atque ex ita distracto territorio novam praelaturam territorialem, Xinguensem Superiorem - Tucumanensem in Brasilia appellandam, erigimus ac constituimus.

Huius novae Praelaturae territorialis sedem in eadem urbe Tucumanio decernimus templumque paroeciale ibi exstans, in honorem Beatae Mariae Virginis «de Aparecida» dicatum, ad gradum et dignitatem ecclesiae praelaticiae evehimus. Hanc insuper praelaturam territorialem Xinguensem Superiorem - Tucumanensem in Brasilia, cuius Patronam apud Deum eandem Beatam Mariam Virginem sub titulo «de Aparecida» renuntiamus, metropolitanae nuper erectae Ecclesiae Santaremensis suffraganeam statuimus eiusque Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi pro tempore eiusdem Ecclesiae metropolitanae subiectum. Acta et documenta omnia, quae ad hanc novam praelaturam territorialem eiusque clericos, fideles et bona temporalia forte pertineant, a Curiis Xinguensi et Marabensi ad Curiam Xinguensem Superiorem - Tucumanensem in Brasilia quam citius transmittantur et in apto archivo custodiantur.

Cetera vero ad dignam Praesulis sustentationem atque ad Mensam vulgo *Mitra*, ad Seminarii erectionem necnon candidatorum ad sacerdotium institutionem, ad constitutionem Consilii Presbyteralis, Collegii Consultorum et Consilii a Rebus Oeconomicis atque ad bonorum administrationem pertinentia, secundum normas Codicis Iuris Canonici aliaque ecclesiasticarum legum praescripta temperentur.

Simul ac praelaturae territorialis Xinguensis Superioris - Tucumanensis in Brasilia erectio et supra dictae immutationes finium ad effectum deductae fuerint, eo ipso censeantur sacerdotes circumscriptioni ecclesiasticae illi adscripti, in cuius territorio officium detinent; ceteri vero sacerdotes Seminariique tirones circumscriptioni ecclesiasticae illi incardinati maneant vel incardinentur, in cuius territorio legitimum habent domicilium.

Ad haec omnia perficienda praefatum Nuntium Apostolicum deputamus vel, eo a sede absente, negotiorum Sanctae Sedis in Brasilia pro eo gerentem, necessarias et opportunas iisdem tribuentes facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Congregationem pro Episcopis, cum primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi.

Hanc, denique, Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die sexto mensis Novembris, anno Domini bis millesimo undevicesimo, Pontificatus Nostri septimo.

Petrus card. Parolin Secretarius Status

Marcus card. Ouellet Praefectus Congregationis pro Episcopis

Leonardus Sapienza, *Proton. Apost.*Franciscus Piva, *Proton. Apost.* 

Loco & Plumbi In Secret. Status tab., n. 472.571

# III

# **SANTAREMENSIS**

Nova in Brasilia erigitur Provincia Ecclesiastica, cuius sedes erit Ecclesia Santaremensis, quae, hanc ob rem, ad Metropolitanae Ecclesiae gradum et dignitatem evehitur et suffraganeae eius erunt Cathedrales Ecclesiae Obidensis et Xinguensis - Altamirensis atque Praelaturae territoriales Itaitubaënsis et Xinguensis Superior - Tucumanensis in Brasilia.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Ad tutelam totius dominici gregis destinatis, quantum situm est in Nobis, continenter curam adhibemus, ut salutifera Iesu Christi beneficia quam amplissimam multitudinem attingant. Quapropter Nos aptare festinamus ecclesiastica instituta ut proposita haec commodius expediantur. Ideo, re mature perpensa, postulationem Conferentiae Nationalis Episcoporum Brasiliae considerantes, de consilio Congregationis pro Episcopis atque accedente favorabili sententia Venerabilis Fratris Ioannis d'Aniello, Archiepiscopi titulo Paestani et in Brasilia Nuntii Apostolici aliorumque quorum interest, Apostolica Nostra potestate suffulti, haec quae sequuntur statuimus. Provinciam Ecclesiasticam Santaremensem condimus atque sedem episcopalem Santaremensem ad dignitatem Metropolitanae Ecclesiae attollimus, ab archiepiscopalis Ecclesiae Belemensis de Pará metropolitico iure exemptam, congruis iuribus privilegiisque additis, quibus ceterae Metropolitanae sedes ad iuris normas fruuntur. Haec nova Provincia Ecclesiastica Santaremensis complectetur Metropolitanam Sedem eiusdem nominis et ecclesias suffraganeas dioecesim scilicet Obidensem et Praelaturam territorialem Itaitubaënsem, hactenus ad Provinciam Ecclesiasticam Belemensem de Pará pertinentes et Xinguensem - Altamirensem dioecesim atque Praelaturam territorialem Xinguensem Superiorem - Tucumanensem in Brasilia, hoc ipso die erectas. Ad quae omnia, uti supra disposita et constituta, ad exsecutionem mandanda Venerabilem Fratrem Ioannem d'Aniello, in Brasilia Nuntium Apostolicum, eligimus, eidemque idcirco necessarias et opportunas facultates tribuimus,

etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum et ipsi onus imponimus ad Congregationem pro Episcopis, cum primum fas erit, authenticum transmittendi peractae exsecutionis exemplum. Contrariis quibusvis causis neutiquam obsistentibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die sexto mensis Novembris, anno Domini bis millesimo undevicesimo, Pontificatus Nostri septimo.

Petrus card. Parolin Secretarius Status

Marcus card. Ouellet Praefectus Congregationis pro Episcopis

Franciscus Piva, *Proton. Apost.* Villelmus Millea, *Proton. Apost.* 

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 474.075

# LITTERAE APOSTOLICAE

T

Venerabili Servae Dei Catharinae a Maria, in saeculo Iosephae Saturninae Rodríguez, viduae de Zavalía et Fundatrici Congregationis Sororum Servarum SS.mi Cordis Iesu, Beatorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Ego sum via et veritas et vita; nemo venit ad Patrem nisi per me» (Io 14, 6).

Venerabilis Serva Dei Catharina a Maria, in saeculo Iosepha Saturnina Rodríguez de Zavalía, Dei et proximi amore plane capta, a pueritia studuit sancta fieri, cum noverit tantummodo per crucem Domini nostri Iesu Christi nos conduci ad Patrem, qui fons est omnis sanctitatis. Etiamsi ad vitam contemplativam aspiravisset, a Domino conducta est ad opera misericordiae corporalis complenda, iugiter se divinae voluntati fidenter concredens.

Ipsa die xxvII mensis Novembris anno MDCCCXXIII in urbe Cordubensi in Argentina nata est. Etiamsi integre Domino consecrata vivere desideravit, heroica mente accepit nubere columnello Antonio de Zavalía, viduo cum duobus filiis. Familiae toto animo se dicavit, maritum in variis commeatibus ob servitium sequens et ubique pietatis et apostolici fervoris testimonium praebens. Invito primo tempore moderatore spiritus, post obitum mariti anno MDCCCLXV valuit plane se Domino dicare, et die XXIX mensis Septembris anno MDCCCLXXII Venerabilis Serva Dei fundavit Congregationem Sororum Servarum SS.mi Cordis Iesu sibique nomen sumpsit Catharinam a Maria. Congregatio inspirationem hauriebat de spiritualitate Societatis Iesu, cum charismate converso in amorem Sacratissimi Cordis inque voluntatem reparandi pro offensionibus contra Dominum nostrum. Inceptum Fundatricis apostolicum successum extemplo habuit et iam anno MDCCCLXXX per domorum fundationem variis in Argentinae urbibus expandi coepit. Quarum prima aperta est in oppido Villa Transitus, provinciae Cordubensis, cooperante sancto parocho Iosepho Gabriele a Rosario Brochero, ac exercitationibus spiritualibus dicata. Schola sancti Ignatii de Loyola instituta, uti fundamentum suarum filiarum spiritualitatis servitium apostolicum ad incitandum amorem et maiorem Dei gloriam posuit necnon plenam recusationem suae voluntatis. Per cunctam vitam suam constanter cupiebat divinae voluntati conformari atque propositum sequi Sacratissimo Cordi Iesu gloriam dandi. Indefessae eius actuositates necessarium alimentum inveniebant in constanti et silenti oratione, unde vim et gaudium hauriebat ad apostolatum prosequendum. Locuples meritis coram Deo et Ecclesia, Cordubae in Argentina die v mensis Aprilis anno MDCCCXCVI in pace obiit, piis affectibus filiarum suarum circumdata. Ad ritus funebres populi multitudo concurrit.

Ob vastam et continuatam famam sanctitatis Processus Informativus incohatus est die xvi mensis Februarii anno mcmlvi, sed propter bellica rerum adiuncta Causae initium retardatum est. Servatis de iure servandis atque Positione parata, die xii mensis Decembris anno mcmxcv Congressus Consultorum Historicorum Congregationis de Causis Sanctorum habitus est, faventi cum iudicio. Consultores theologi congregati in Sessione Peculiari die ii mensis Iulii anno mcmxcvii censuerunt Venerabilem Servam Dei virtutes heroum in modum exercuisse; idemque iudicarunt Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die vii mensis Octobris eiusdem anni. Itaque Decessor Noster Ioannes Paulus II facultatem tribuit Congregationi de Causis Sanctorum ut decretum super virtutibus die xviii mensis Decembris anno mcmxcvii promulgaret.

Deinde praebita est quaedam sanatio mirabilis habita, quam Consultores medici die VII mensis Iulii anno MMXVI scientifice inexplicabilem censuerunt. Consultores theologi in Congresu Peculiari die XIX mensis Ianuarii insequentis anni hanc sanationem intercessioni Venerabilis Servae Dei adscripserunt. Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die XXV mensis Aprilis anno MMXVII congregati, huiusmodi factum verum miraculum fuisse iudicaverunt. Exinde Nos Ipsi Congregationi de Causis Sanctorum facultatem fecimus ut hac de re die IV mensis Maii anno MMXVII decretum ederet atque decrevimus ut beatificationis ritus die XXV mensis Novembris eiusdem anni Cordubae in Argentina perficeretur.

Hodie igitur in urbe Cordubensi in Argentina de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, S.D.B., Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabilem Servam Dei Catharinam a Maria, in saeculo

Iosepham Saturninam Rodríguez de Zavalía, in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Caroli Iosephi Ñáñez, Archiepiscopi Metropolitae Cordubensis in Argentina, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei Catharina a Maria (in saeculo: Iosepha Saturnina Rodríguez), Fundatrix Congregationis Sororum Servarum SS.mi Cordis Iesu, Christi amoris fratribusque indigentibus servitii ardens exemplum, Beatae nomine in posterum appelletur, atque die vicesima septima mensis Novembris quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Clara haec vidua et soror excellentem ostendit spiritalem progressum, Christi eiusque Ecclesiae dilectionem atque insignia dedit pietatis testimonia, Evangelii praecepta perscrutans et in cotidiana vita sequens. Dum illius conspicimus vitam, virtutes et assiduae navitatis multa incepta, potissimum pro pauperum spiritali bono expleta, ad altiorem usque in cotidiano itinere imitationem Salvatoris incitamur adque sanctitatem et proprii status perfectionem quaerendam.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obsistentibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xxv mensis Novembris, anno MMXVII, Pontificatus Nostri quinto.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco ♥ Plumbi
In Secret. Status tab., n. 467.154

# II

Venerabili Servo Dei Ioanni Baptistae Fouque, presbytero dioecesano, Beatorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Deus meus..., mihi iterum ignosce, quamquam indigno, mansionem mihi reserva, humilem in corde tuo mansiunculam, atque benedic mihi» (Ex scriptis Ioannis Baptistae Fouque).

Humilis et ardens haec oratio, ob tentationem, dubitationes ac dissensiones caliginoso suae vitae tempore a Venerabili Servo Dei scripta, firmissimam illius in caelesti Patre fidem testificatur, nec non solidam spematque exoptatum per caritatem mysticum Domini contubernium.

Ipse natus est Massiliae die XIX mensis Septembris anno MDCCCLI. Puer culturali ac christiana doctrina instructus apud scholam a servo Dei Iosepho Maria Timon-David moderatam, inde Seminarii majoris Massiliensis alumnus fuit atque presbyter ordinatus est die x mensis Iunii anno MDCCCLXXVI. In vita sua semper vicarii paroecialis munus explevit: in paroecia Sanctae Margaritae (annis MDCCCLXXVI-MDCCCLXXVII), in pago Auriol (MDCCCLXXVII-MDCC-CLXXXV), in ecclesia cathedrali Sanctae Mariae Maioris (MDCCCLXXXV-MDCC-CLXXXVIII), denique ab anno MDCCCLXXXVIII in paroecia Sanctissimae Trinitatis, ubi mansit usque ad mortem, quae die v mensis Decembris anno MCMXXVI evenit. Iam ultimis decenniis saeculi XIX eucharisticae communioni frequenti ac puerorum favit. Cotidie paenitentiae sacramento administrando diu vacabat nec non spiritali moderationi multorum fidelium, inter quos haud pauci erant clerici ac religiosi. Anno MDCCCLXXXVIII incepit inchoare opera pro personis infirmioribus ob sociales condiciones, aetatem valetudinemque. Die vi mensis Aprilis anno MDCCCLXXXVIII aperuit domum nuncupatam "Sancta Familia" ad hospitandas laboris causa ex locis longinquis in urbem venientes puellas destinatam. Missa celebrata in templo Nostrae Dominae de Custodia, anno MDCCCXCII aliud opus inchoavit pro pueris et adulescentibus parentibus orbatis et neglectis. Postquam anno memili multae religiosae congregationes sunt expulsae legibus de Rei Publicae ac Ecclesiae separatione, Venerabilis Servus Dei emit suppressorum institutorum aliquas domos atque illas accomodavit ad Ecclesiae societatisque servitium. Itaque effecit Lyceum S. Thomae Aquinatis, Scholam elementariam "Perrin SS. Trinitatis" atque in olim Sororum Benedictinarum SS. Sacramenti monasterio opus pro puellarum protectione atque pro pauperibus senioribus domum collocavit. Constitutis in Gallia tribunalibus de minoribus, anno MCMXIII institutionem condidit ad variorum delictorum reos adulescentes emendandos destinatam. Anno MCMXXI inauguravit valetudinarium Sancti Ioseph et opus positum in Arce Sancti Angeli, prope Avennionem, ad corporis vel mentis natura impeditos pueros adulescentulosque recipiendos destinatum. Operosus fuit, sed maxime vir Dei atque omnia incepta ex eius sacerdotali spiritu emanaverunt. Excellentissimus Dominius Dominicus Castellan, Archiepiscopus Camberiensis, Venerabilis Servi Dei olim in seminario condiscipulus, dixit: «Ioannes Baptista Fouque mysticus erat. In oratione immergebatur et in coniunctione cum Deo». Oboedientia, paupertas, humilitas, Dei et pauperum servitium huius sacerdotis vitam insigniverunt. Diuturna oratione et interiori communione cum Domino alitus ac roboratus, Venerabilis Servus Dei cupiebat omnia ad Dei amorem animarumque salutem esse disposita.

Venerabilis Servus Dei in vita aestimatus est sicut «Sanctus Vincentius de Paul Massiliensis». Ob eius sanctitatis famam anno mcmxliv Processus informativus est incohatus, qui propter alterius belli mundani tristia eventa est interruptus. Attamen die XIII mensis Decembris anno MMVI validitas memorati Processus est asserta. Positione parata et omnibus servatis iure statutis, in Congressu peculiari die III mensis Martii anno mmxvi Consultores Theologi super heroicis virtutibus eius favens dederunt suffragium. Itemque iudicaverunt die XIII mensis Decembris anno MMXVI in Sessione Ordinaria Patres Cardinales et Episcopi. Demum Nos Ipsi die XXI mensis Decembris eodem anno facultatem dedimus ut Congregatio de Causis Sanctorum congruum Decretum promulgaret. Beatificationis causa praebita est asserta mira sanatio, quae secundum scientiam die XXIII mensis Februarii anno MMXVII a Congregationis de Causis Sanctorum Consultoribus medicis inexplicabilis habita est. In Congressu peculiari die xxvII mensis Iunii anno MMXVII Consultores Theologi eam Venerabilis Servi Dei intercessioni tribuerunt. Die XXI mensis Novembris eodem anno in Sessione Ordinaria Patres Cardinales et Episcopi verum mirum eandem fuisse iudicarunt. Quapropter Nos Ipsi die xvIII mensis Decembris anno MMXVII facultatem dedimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum de miro promulgaret. Statuimus etiam ut sollemnis ritus beatificationis Massiliae die xxx mensis Septembris anno MMXVIII celebraretur.

Hodie igitur Massiliae de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Becciu, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabilem Servum Dei Ioannem Baptistam Fouque, presbyterum dioecesanum, in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Georgii Pontier, Archiepiscopi Metropolitae Massiliensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Ioannes Baptista Fouque, presbyter dioecesanus, pastor secundum cor Christi, caritatis sedulus testis praesertim erga infirmos et patientes, Beati nomine in posterum appelletur, atque die quinta mensis Decembris, qua in caelum ortus est, quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Clarus hic presbyter excellentem ostendit spiritalem progressum, Christi eiusque Ecclesiae dilectionem atque insignia dedit pietatis testimonia, Evangelii praecepta perscrutans et in cotidiana vita sequens. Dum illius conspicimus vitam, virtutes et pastoralis navitatis multa incepta, potissimum pro pauperum spiritali bono expleta, ad altiorem usque in cotidiano itinere imitationem Salvatoris incitamur adque sanctitatem et proprii status perfectionem quaerendam.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obsistentibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xxx mensis Septembris, anno MMXVIII, Pontificatus Nostri sexto.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 430.257

# III

Venerabilibus Dei Servis Tullio Maruzzo et Aloisio Obdulio Arroyo Navarro caelitum Beatorum tribuitur dignitas.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Hereditas quam omnes ab his fidei signiferis receperunt pulchra est ac laboriosa, quoniam secum fert ut evangelizationis munus producatur: [...] illorum commemoratio, qui pro Evangelio proprium sanguinem fuderunt, studium, famulatum et humilitatem pro Verbo nuntiando, Eucharistiam celebrandam et Ecclesiam aedificandam provehat!» (Sanctus Ioannes Paulus II).

Quod Decessor Noster sanctus Ioannes Paulus II suadebat, iterum in Guatimalam Apostolicum iter faciens, liquido ostendit ecclesialem praestantiam martyrii quod passi sunt Venerabiles Servi Dei Tullius Maruzzo, presbyter Ordinis Fratrum Minorum, et Aloisius Obdulius Arroyo Navarro, laicus Tertii Ordinis Sancti Francisci Assisiensis, paroecialis adiutor. Uterque propriam agendi rationem evangelicis beatitudinibus aequavit: "pauperes spiritu" fuerunt in simplici laetaque vita exigenda; "pacifici" in Christi Evangelio cotidie agendo exstiterunt; "persecutionem propter iustitiam" passi sunt, cum pauperibus subvenirent et humilioris ordinis homines strenue tuerentur.

Venerabilis Servus Dei Tullius Maruzzo in pago Lapio municipii Arcugnani, in dioecesi Vicentina, die XXIII mensis Iulii anno McMXXIX natus est. In Baptismo nomen Marcellum ei indiderunt. Vota in Ordine Fratrum Minorum anno McMLII nuncupavit. Presbyteralem post ordinationem, quam anno McMLIII a futuro Summo Pontifice Ioanne XXIII recepit, tum Venetiarum Patriarcha, missionarium propositum suscepit Fratrum Minorum Provinciae Venetorum sancti Antonii Patavini qui in Medianae Americae regionibus operabantur. Pater Tullius, semitam calcans gemini fratris, Franciscalis quoque sacerdotis et missionarii, in Guatimalam anno McMLX profectus est. Magnam peritiam sese novis locis accommodandi demonstravit, quorum loquelam, consuetudines, mores didicit; illius Nationis omnes cultus facies est adeptus, usque adeo ut illam terram suam novam patriam putaret. Amabilis indole, mitis, sed etiam firmus, suam pastoralem navitatem in studiosa interiore vita stabilivit. Suam fortem apostolicam vim ex precatione

hauriebat, ita ut eandem experiret fidem quam praedicabat. Pater Tullius veras fratris minoris egit partes, pauper et humilis, felix in serviendo et in bono circum se diffundendo. Missionarius longinqua loca attigit et ferventi omnino animo laicorum institutionem praesertim promovit.

Venerabilis Servus Dei Aloisius Obdulius Arroyo Navarro in oppido Quiriguá Guatimalae, in Zacapensi dioecesi, nunc Vicariatu Apostolico Izabalensi, die XXI mensis Iunii anno MCML natus est. Alacer fuit puer, promptus, paratus ad serviendum, qui otiosum tempus paroecialibus operibus destinabat. Suo in spiritali itinere christianam communitatem impensius participare voluit, Tertium Ordinem Franciscanum ingrediens. Tali modo sese comparavit ad totum se tradendum, martyrio occurrens. Adulescens Aloisius Obdulius christiana virtute, quae est fortitudo, praestitit: pro comperto prorsus habebat persecutionem adversum Ecclesiam fieri et manifestas minas patri Tullio inferri. Non pertimuit tamen prope Italicum missionarium manere, ut fidus socius et autoraedarius, palam dicens: "Si patrem Tullium interimunt cum eo mori volo!" Duo Venerabiles Dei Servi persecutionem patiebantur eo quod evangelizabant et humilioris ordinis homines provehere studebant. Corporis spiritusque caritas, quam agebat pater Tullius, ut paupertati augescenti succurreret, desperantes solaretur ac praesertim conscientias illuminaret, ad aperte evangelicae iustitiae iura confirmanda, seditiosa iudicabatur, quandoquidem oblique insimulabat, sed prophetice acriterque, iniurias localium potentium, dominandi ac terrarum cupidorum, quas agricolae salubriores reddiderant. Die 1 mensis Iulii anno MCMLXXXI vespere, autoraeda dolose intercepta est; pater Tullius et Aloisius Odulius sclopeto necati sunt et eorum corpora in viae margine, sicut tradunt nobis varia testimonia, sunt relicta. Istud evenit postquam hic presbyter actuosum apostolicum opus egerat, missam celebraverat et catechesim in pago Los Amates oppidi Quiriguá tradiderat. Eorum necatio statim habita est verum martyrium, quod in Christum Ecclesiamque ob amorem passi sunt.

Ampla respecta martyrii fama, a die xxx mensis Ianuarii anno mmvi ad diem xxii mensis Iulii anno mmviii, apud Vicariatum Apostolicum Izabalensem dioecesana inquisitio de putato martyrio Venerabilium Servorum Dei est peracta, cuius iuridica validitas per Decretum Congregationis de Causis Sanctorum die xii mensis Februarii anno mmx agnita est. Die xxxi mensis Maii anno mmxvi Congressio Consultorum Theologorum et die III mensis Octobris anno mmxvii Sessio ordinaria Patrum Cardinalium et

Episcoporum affirmans suffragium tulerunt. Itaque Nos Ipsi, die IX mensis Octobris anno MMXVII, facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum agnitionis martyrii Decretum evulgaret et statuimus insuper ut beatificationis ritus in oppido v.d. *Morales*, Izabalensi in Vicariatu Apostolico Gautimalae die XXVII mensis Octobris anno MMXVIII celebraretur.

Hodie igitur in urbe v.d. *Morales* ex mandato Nostro, Angelus S.R.E. Cardinalis Becciu, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, Apostolicas legit Litteras quibus Nos in Beatorum catalogum rettulimus Venerabiles Servos Dei Tullium Maruzzo et Aloisium Obdulium Arroyo Navarro:

Nos, vota Fratris Nostri Dominici Buezo Leiva, Episcopi titulo Dardanii, Vicarii Apostolici Izabalensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei Tullius (in saeculo: Marcellus) Maruzzo, Sacerdos professus ex Ordine Fratrum Minorum, et Aloisius Obdulius Arroyo Navarro, Christifidelis laicus ex Tertio Ordine Sancti Francisci, martyres, Evangelii fideles praecones et iustitiae, pacis et veritatis Regni strenui testes, Beatorum nomine in posterum appellentur, atque die prima mensis Iulii, qua in caelum orti sunt, quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possint. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Hi viri Dei, qui Christum pauperem et humilem perseverarunt imitari usque ad perfectionem martyrii, sicut, in vocatione sua fideliter ambulantes, acceperunt benedictionem et misericordiam a Domino salutari suo, ita divinae caritatis flammam excitent in cordibus nostris, ut eorum adiuvantibus meritis, in dilectionis via spiritu gaudentes progrediamur et fortes in Christi confessione vivere valeamus.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xxvII mensis Octobris anno MMXVIII, Pontificatus Nostri sexto.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 441.756

# IV

# Venerabili Dei Servae Cloeliae Merloni caelitum Beatorum tribuitur dignitas.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Discite a me, quia mitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris» (Mt 11, 29).

Venerabilis Serva Dei Cloelia Merloni in Christi Corde omnium bonorum summam respexit ac omnium operarum scaturiginem, ita ut vivendi eius propositum illuc tetendit ut cognosceretur ac diligeretur Iesu Cor idque cum aliis per spiritalem reparationem communicaretur.

Cloelia Merloni Foroliviensi in urbe die x mensis Martii anno MDCCCLXI e modica familia orta est. Tres annos nata matrem amisit; pater autem novas nuptias inivit. Cloelia scholam adire coepit apud sororum institutum Savone, sed valetudinis causa mature domum redire debuit. Pater eius institutioni per praeceptorem subvenit. Quietus erat illo tempore vivendi modus, sed plerumque indifferens quod ad religiosam vitam attinebat. Cloelia tamen percipere coepit se spiritalibus bonis allici atque se fide confirmavit, ad gratiam operantem cor reserans. Cum totam se vellet Domino consecrare, anno MDCCCLXXXIII Congregationem Filiarum Dominae Nostrae a Nive Savone ingressa est, ubi ei nomen sororem Albinam indiderunt, sed quattuor post annos propter infirmam valetudinem domum redire debuit. Valetudine recuperata, etiam sancti Aloisii Guanella suasu, Viaregium cum Elisa Pederzini amica se contulit. Eis se coniunxit Teresia D'Ingenheim. Illa Tusca in urbe, his primis sociis die xxx mensis Maii anno moccexciv constitutus est manipulus consecratarum sororum Apostolarum a Sacro Corde Iesu quae miseris, pupillis ac desertis subvenirent propriasque vitas traderent bonis operibus in peccatorum conversionem. Scholae deinceps in aliis urbis locis sunt conditae. Cloelia aedes emit, in quas pueri parentibus carentes ac senes reciperentur. Sorores insuper catecheticae doctrinae pueris tradendae opera dederunt. Recens Congregatio brevi crevit. Opera extra quoque Viaregium sunt multiplicata. Sed ob Cloeliae patris obitum et eversam fortunam, propter haud idoneam administrationem, Apostolae deserere urbem et quaedam incepta sunt coactae. Institutio tamen non interiit, quin immo novam acrioremque obtinuit vim per Excellentissimum Dominum beatum Ioannem

Baptistam Scalabrini, Placentinum Episcopum, qui Apostolas ad Missiones Italorum extra patriam commorantium convertit, in Brasilia potissimum et in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis commorantium. Etiam in illis rerum adjunctis non defuerunt difficultates et contentiones. Cloeliae calumnias quoque instruxerunt et ipsa superiorissae officium deponere est coacta. Nomen quod ea suae Congregationi elegit, Apostolae a Sacro Corde Iesu, eius vitae verum fuit consilium, cuius praecipuum locum obtinebant fides et amor. Venerabilis Serva Dei vi pollebat, quam in hoc propositum direxit atque, suae vitae tempore, aegritudine affectae, animum recipiendi et participandi coluit, prae oculis simplicitate ac paupertate habitis. Operose variis in locis egit in quibus vixit atque totis viribus, diutino observantique studio Ecclesiae locali inserviit. Pupillos, aegros, pauperes praesertim coluit. Acris eius actuositas, quae ex fide caritateque oriebatur, alta precatione sustentabatur. Perquam patienter et humiliter corporis spiritusque dolores sustinuit, qui suam exsistentiam sunt comitati et crucis mysterium intus et volens ipsa communicavit. Venerabilis Serva Dei cotidiana precatione, eucharistica adoratione, biblica meditatione, Mariali devotione alebatur. Intimum cum Domino colloquium et cum Virgine Maria firmam in ea genuit spem, quam in variis vitae temporibus est experta. Sub lumine arcanorum consiliorum Providentiae eius fortitudo ex adversitatibus toleratis et potissimum humanarum et christianarum exercitio exstant. Romae die xxi mensis Novembris anno MCMXXX ab omnibus defleta obiit.

Ob continuatam sanctitatis famam anno MCMXC Romae dioecesana inquisitio est incohata, per Decretum Congregationis de Causis Sanctorum die XXI mensis Maii anno MCMXCIX valida declarata. Positione comparata, Consultores Theologi in Congressione peculiari die XX mensis Octobris anno MMXV coadunati faventia suffragia tulerunt et in eandem sententiam venerunt Patres Cardinales et Episcopi in Sessione ordinaria die XII mensis Decembris anno MMXVI coadunati. Nos Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum de eius virtutibus heroum in modum exercitis Decretum evulgaret. Beatificationis causa sanatio miraculosa habita exhibita est, quam Medici Consultores eiusdem Dicasterii die XXIII mensis Februarii anno MMXVII ad scientiam inexplicabilem iudicarunt. Consultores Theologi in peculiari Congressione die XXVII mensis Iunii anno MMXVII sanationem Venerabilis Servae Dei intercessioni adscripserunt, quam Patres Cardinales et Episcopi in Sessione ordinaria die IX mensis Ianuarii anno MMXVIII verum miraculum

iudicarunt. Sic Nos Ipsi die xxvI mensis Ianuarii eodem anno facultatem fecimus ut congruum Decretum evulgaretur atque statuimus etiam ut beatificationis ritus die III mensis Novembris anno MMXVIII Romae celebraretur.

Hodie igitur in Basilica papali Lateranensi Sanctissimi Salvatoris et Sanctorum Ioannis Baptistae et Evangelistae ex mandato Nostro, Angelus S.R.E. Cardinalis Becciu, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, Apostolicas legit Litteras quibus Nos in Beatorum catalogum rettulimus Venerabilem Dei Servam Cloeliam Merloni:

Nos, vota Fratris Nostri Angeli S.R.E. Cardinalis De Donatis, Vicarii Nostri pro Romana dioecesi, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei Cloelia Merloni, virgo, Fundatrix Instituti Apostolarum a Sacro Corde Iesu, quae, divinae voluntati plane obsequens, assidua fuit in caritate, patiens in adversis et praestabilis in ignoscendo, Beatae nomine in posterum appelletur atque die vicesima mensis Novembris quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Clara haec soror excellentem ostendit spiritalem progressum atque insignia dedit pietatis testimonia, Evangelii praecepta diligenter perscrutans et in cotidiana vita assidue sequens. Dum illius conspicimus vitam, virtutes et studiosae navitatis multa incepta, ad altiorem usque in cotidiano itinere imitationem Salvatoris incitamur adque sanctitatem et proprii status perfectionem quaerendam.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die III mensis Novembris anno MMXVIII, Pontificatus Nostri sexto.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 441.764

# **HOMILIAE**

T

#### Occasione festi Dedicationis Basilicae Lateranensis.\*

Questa sera, in questa celebrazione della Dedicazione, vorrei prendere dalla Parola di Dio *tre versetti da donarvi*, perché possiate farli oggetto di meditazione e di preghiera.

Il primo lo sento indirizzato a tutti, a tutta la comunità diocesana di Roma. È il versetto del Salmo responsoriale: «Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio».¹ I cristiani che abitano in questa città sono come il fiume che scaturisce dal tempio: portano una Parola di vita e di speranza capace di fecondare i deserti dei cuori, come il torrente descritto nella visione di Ezechiele² feconda il deserto dell'Araba e risana le acque salate e senza vita del Mar Morto. L'importante è che il corso d'acqua esca dal tempio e si diriga verso terre dall'aspetto ostile. La città non può che rallegrarsi quando vede i cristiani diventare annunciatori gioiosi, determinati a condividere con gli altri i tesori della Parola di Dio e a darsi da fare per il bene comune. Il terreno che sembrava destinato per sempre all'aridità, rivela una potenzialità straordinaria: diventa un giardino con alberi sempre verdi e foglie e frutti dal potere medicinale. Ezechiele spiega il perché di tanta fecondità: «Le loro acque sgorgano dal santuario».³ È Dio il segreto di questa forza di vita nuova!

Che il Signore possa gioire nel vederci in movimento, pronti ad ascoltare con il cuore i suoi poveri che gridano a Lui. Che la Madre Chiesa di Roma possa sperimentare la consolazione di vedere ancora una volta l'obbedienza e il coraggio dei suoi figli, pieni di entusiasmo per questa nuova stagione di evangelizzazione. Incontrare gli altri, entrare in dialogo con loro, ascoltarli con umiltà, gratuità e povertà di cuore... Vi invito a vivere tutto questo non come uno sforzo gravoso, ma con una leggerezza spirituale: invece di farsi prendere da ansie di prestazione, è più importante allargare la percezione

<sup>\*</sup> Die 9 Novembris 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 46, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr cap. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 47, 12.

per cogliere la presenza e l'azione di Dio nella città. È una contemplazione che nasce dall'amore.

A voi presbiteri voglio dedicare un versetto della seconda Lettura, della Prima Lettera ai Corinzi: «Nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo». Questo è il vostro compito, il cuore del vostro ministero: aiutare la comunità a stare sempre ai piedi del Signore per ascoltarne la Parola; tenerla lontana da ogni mondanità, dai cattivi compromessi; custodire il fondamento e la radice santa dell'edificio spirituale; difenderla dai lupi rapaci, da chi vorrebbe farla deviare dalla via del Vangelo. Come Paolo, anche voi siete "saggi architetti", saggi perché ben consapevoli che qualsiasi altra idea o realtà volessimo porre a fondamento della Chiesa al posto del Vangelo, potrebbe forse garantirci più successo, magari gratificazioni immediate, ma comporterebbe inevitabilmente il crollo, il crollo di tutto l'edificio spirituale!

Da quando sono Vescovo di Roma ho conosciuto più da vicino molti di voi, cari presbiteri: ho ammirato la fede e l'amore per il Signore, la vicinanza alle persone e la generosità nella cura dei poveri. Conoscete i quartieri della città come nessun'altro e custodite nel cuore i volti, i sorrisi e le lacrime di tanta gente. Avete messo da parte contrapposizioni ideologiche e protagonismi personali per fare spazio a quello che Dio vi chiede. Il realismo di chi ha i piedi per terra e sa "come vanno le cose di questo mondo" non vi ha impedito di volare in alto con il Signore e di sognare in grande. Dio vi benedica. Che sia la gioia dell'intimità con Lui la ricompensa più vera per tutto il bene che fate quotidianamente.

E infine un versetto per voi, membri delle équipe pastorali, che siete qui per ricevere un particolare mandato dal Vescovo. Non potevo che sceglierlo dal Vangelo, dove Gesù si comporta in maniera divinamente provocatoria. Per poter scuotere l'ottusità degli uomini e indurli a cambiamenti radicali, talvolta Dio sceglie di agire in maniera forte, per operare una rottura nella situazione. Gesù con la sua azione vuole produrre un cambio di passo, un'inversione di rotta. Lo stesso stile hanno avuto molti santi: certi loro comportamenti, incomprensibili per una logica umana, erano frutto di intuizioni suscitate dallo Spirito e intendevano provocare i loro contemporanei

<sup>4 3, 11.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr 3, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Gv 2, 13-22.

e aiutarli a comprendere che «i miei pensieri non sono i vostri pensieri», dice Dio mediante il profeta Isaia.<sup>7</sup>

Per intendere bene l'episodio evangelico di oggi, bisogna sottolineare un particolare importante. I venditori si trovavano nel cortile dei pagani, il luogo accessibile ai non ebrei. Proprio questo cortile era stato trasformato in un mercato. Ma Dio vuole che il suo tempio sia casa di preghiera per tutti i popoli. Di qui la decisione di Gesù di rovesciare i tavoli dei cambiavalute e di scacciare gli animali. Questa purificazione del santuario era necessaria perché Israele riscoprisse la sua vocazione: essere luce per tutte le genti, un piccolo popolo scelto per servire alla salvezza che Dio vuole dare a tutti. Gesù sa che questa provocazione gli costerà cara. E quando gli chiedono: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?», il Signore risponde dicendo: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». 10

Ed è proprio questo il versetto che stasera voglio consegnare a voi, équipe pastorali. Vi è affidato il compito di aiutare le vostre comunità e gli operatori pastorali a raggiungere tutti gli abitanti della città, individuando vie nuove per incontrare chi è lontano dalla fede e dalla Chiesa. Ma, nel fare questo servizio, portate dentro questa consapevolezza, questa fiducia: non c'è cuore umano in cui il Cristo non voglia e non possa rinascere. Nelle nostre esistenze di peccatori spesso ci capita di allontanarci dal Signore e di spegnere lo Spirito. Distruggiamo il tempio di Dio che è ciascuno di noi. Eppure questa non è mai una situazione definitiva: al Signore bastano tre giorni per ricostruire il suo tempio dentro di noi!

Nessuno, per quanto sia ferito dal male, è condannato su questa terra ad essere per sempre separato da Dio. In maniera spesso misteriosa ma reale il Signore apre nei cuori nuovi spiragli, desideri di verità, di bene e di bellezza, che fanno spazio all'evangelizzazione. A volte si possono incontrare diffidenze e ostilità: non bisogna lasciarsi bloccare, ma custodire la convinzione che a Dio bastano tre giorni per risuscitare suo Figlio nel cuore dell'uomo. È la storia anche di alcuni di noi: conversioni profonde frutto dell'azione imprevedibile della grazia! Penso al Concilio Vaticano II: «Cristo è morto per tutti e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 55, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr Is 56, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> v. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> v. 19.

una sola, quella divina; perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale ». $^{11}$ 

Che il Signore ci dia di sperimentare tutto questo, nella nostra azione evangelizzatrice. Che possiamo crescere nella fede nel Mistero Pasquale e venire associati al suo "zelo" per la nostra casa. Buon cammino!

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cost. past. Gaudium et spes, 22.

# $\Pi$

#### Occasione III Diei Mundialis Pauperum.\*

Oggi, nel Vangelo, Gesù sorprende i suoi contemporanei e anche noi. Infatti, proprio mentre si lodava il magnifico tempio di Gerusalemme, dice che non ne rimarrà «pietra su pietra».¹ Perché queste parole verso un'istituzione tanto sacra, che non era solo un edificio, ma un segno religioso unico, una casa per Dio e per il popolo credente? Perché queste parole? Perché profetizzare che la salda certezza del popolo di Dio sarebbe crollata? Perché, alla fine, il Signore lascia che crollino delle certezze, mentre il mondo ne è sempre più privo?

Cerchiamo risposte nelle parole di Gesù. Egli oggi ci dice che quasi tutto passerà. Quasi tutto, ma non tutto. In questa penultima domenica del Tempo Ordinario, Egli spiega che a crollare, a passare sono le cose penultime, non quelle ultime: il tempio, non Dio; i regni e le vicende dell'umanità, non l'uomo. Passano le cose penultime, che spesso sembrano definitive, ma non lo sono. Sono realtà grandiose, come i nostri templi, e terrificanti, come terremoti, segni nel cielo e guerre sulla terra: <sup>2</sup> a noi sembrano fatti da prima pagina, ma il Signore li mette in seconda pagina. In prima rimane quello che non passerà mai: il Dio vivo, infinitamente più grande di ogni tempio che gli costruiamo, e l'uomo, il nostro prossimo, che vale più di tutte le cronache del mondo. Allora, per aiutarci a cogliere ciò che conta nella vita, Gesù ci mette in guardia da due tentazioni.

La prima è la tentazione della fretta, del *subito*. Per Gesù non bisogna andare dietro a chi dice che la fine arriva subito, che «il tempo è vicino».<sup>3</sup> Non va seguito, cioè, chi diffonde allarmismi e alimenta la paura dell'altro e del futuro, perché la paura paralizza il cuore e la mente. Eppure, quante volte ci lasciamo sedurre dalla fretta di voler sapere *tutto e subito*, dal prurito della curiosità, dall'ultima notizia eclatante o scandalosa, dai racconti torbidi, dalle urla di chi grida più forte e più arrabbiato, da chi dice "ora o mai più". Ma questa fretta, questo *tutto e subito* non viene da Dio. Se ci

<sup>\*</sup> Die 17 Novembris 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lc 21. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr vv. 10-11.

 $<sup>^{3}</sup>$  v. 8.

affanniamo per il *subito*, dimentichiamo quel che rimane per *sempre*: inseguiamo le nuvole che passano e perdiamo di vista il cielo. Attratti dall'ultimo clamore, non troviamo più tempo per Dio e per il fratello che ci vive accanto. Com'è vero oggi questo! Nella smania di correre, di conquistare tutto e subito, dà fastidio chi rimane indietro. Ed è giudicato scarto: quanti anziani, quanti nascituri, quante persone disabili, poveri ritenuti inutili. Si va di fretta, senza preoccuparsi che le distanze aumentano, che la bramosia di pochi accresce la povertà di molti.

Gesù, come antidoto alla fretta propone oggi a ciascuno di noi la perseveranza: «con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Perseveranza è andare avanti ogni giorno con gli occhi fissi su quello che non passa: il Signore e il prossimo. Ecco perché la perseveranza è il dono di Dio con cui si conservano tutti gli altri suoi doni. Chiediamo per ciascuno di noi e per noi come Chiesa di perseverare nel bene, di non perdere di vista ciò che conta. Questo è l'inganno della fretta.

C'è un secondo inganno da cui Gesù vuole distoglierci, quando dice: «Molti verranno nel mio nome dicendo: "Sono io". Non andate dietro a loro! ». 6 È la tentazione dell'io. Il cristiano, come non ricerca il subito ma il sempre, così non è un discepolo dell'io, ma del tu. Non segue, cioè, le sirene dei suoi capricci, ma il richiamo dell'amore, la voce di Gesù. E come si distingue la voce di Gesù? "Molti verranno nel mio nome", dice il Signore, ma non sono da seguire: non basta l'etichetta "cristiano" o "cattolico" per essere di Gesù. Bisogna parlare la stessa lingua di Gesù, quella dell'amore, la lingua del tu. Parla la lingua di Gesù non chi dice io, ma chi esce dal proprio io. Eppure, quante volte, anche nel fare il bene, regna l'ipocrisia dell'io: faccio del bene ma per esser ritenuto bravo; dono, ma per ricevere a mia volta; aiuto, ma per attirarmi l'amicizia di quella persona importante. Così parla la lingua dell'io. La Parola di Dio, invece, spinge a una «carità non ipocrita», a dare a chi non ha da restituirci, a servire senza cercare ricompense e contraccambi. 9 Allora possiamo chiederci: "Io aiuto qualcuno da cui non potrò ricevere? Io, cristiano, ho almeno un povero per amico?".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> v. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr Sant'Agostino, De dono perseverantiae, 2,4.

<sup>6</sup> v. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Rm 12, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr Lc 14, 14.

 $<sup>^9</sup>$  Cfr Lc 6, 35.

I poveri sono preziosi agli occhi di Dio perché non parlano la lingua dell'io: non si sostengono da soli, con le proprie forze, hanno bisogno di chi li prenda per mano. Ci ricordano che il Vangelo si vive così, come mendicanti protesi verso Dio. La presenza dei poveri ci riporta al clima del Vangelo, dove sono beati i poveri in spirito. Allora, anziché provare fastidio quando li sentiamo bussare alle nostre porte, possiamo accogliere il loro grido di aiuto come una chiamata a uscire dal nostro io, ad accoglierli con lo stesso sguardo di amore che Dio ha per loro. Che bello se i poveri occupassero nel nostro cuore il posto che hanno nel cuore di Dio! Stando con i poveri, servendo i poveri, impariamo i gusti di Gesù, comprendiamo che cosa resta e che cosa passa.

Torniamo così alle domande iniziali. Tra tante cose penultime, che passano, il Signore vuole ricordarci oggi quella ultima, che rimarrà per sempre. È l'amore, perché «Dio è amore» <sup>11</sup> e il povero che chiede il mio amore mi porta dritto a Lui. I poveri ci facilitano l'accesso al Cielo: per questo il senso della fede del Popolo di Dio li ha visti come *i portinai del Cielo*. Già da ora sono il nostro tesoro, il tesoro della Chiesa. Ci dischiudono infatti la ricchezza che non invecchia mai, quella che congiunge terra e Cielo e per la quale vale veramente la pena vivere: cioè, l'amore.

<sup>10</sup> Cfr Mt 5, 3.

<sup>11 1</sup> Gv 4, 8.

#### ALLOCUTIONES

Ι

Ad participes Occursus Secretariae pro Iustitia sociali et Oecologia Societatis Iesu.\*

Buenos días y bienvenidos.

La Compañía de Jesús, lo sabemos todos, desde el principio fue llamada al servicio de los pobres, una vocación que san Ignacio incorporó a la Fórmula de 1550. Los jesuitas se dedicarían «a la defensa y propagación de la fe y al provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana», así como a «reconciliar a los desavenidos, socorrer misericordiosamente y servir a los que se encuentran en las cárceles o en los hospitales, y a ejercitar todas las demás obras de caridad».¹ Aquello no era una declaración de intenciones, sino un modo de vida que ya habían experimentado, que les llenaba de consolación y al que se sentían enviados por el Señor.

Esa tradición ignaciana originaria ha llegado hasta nuestros días. El P. Arrupe tuvo la intención de fortalecerla. En la base de su vocación se encontraba la experiencia de contacto con el dolor humano. Años más tarde escribiría: «Vi (a Dios) tan cerca de los que sufren, de los que lloran, de los que naufragan en esta vida de desamparo, que se encendió en mí el deseo ardiente de imitarle en esta voluntaria proximidad a los desechos del mundo, que la sociedad desprecia».<sup>2</sup>

Hoy usamos la palabra "a los descartados", ¿no?, y hablamos de cultura del descarte, esta gran mayoría de gente dejada al camino. Para mí, de este texto lo que me toca profundamente es el origen de donde viene. De la oración, ¿no? Arrupe era un hombre de oración, un hombre que peleaba con Dios todos los días, y de ahí nace esto fuerte. El P. Pedro siempre creyó que el servicio de la fe y la promoción de la justicia no podían separarse: estaban radicalmente unidas. Para él, todos los ministerios de la Compañía tenían que responder, a la vez, al desafío de anunciar la fe y de promover

<sup>\*</sup> Die 7 Novembris 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fórmula del Instituto (21 julio 1550), aprobada y confirmada por el papa Julio III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Este Japón increíble. Memorias del P. Arrupe, 4º ed. Mensajero, Bilbao, 1991, p. 19.

la justicia. Lo que hasta entonces había sido una encomienda para algunos jesuitas, debía convertirse en una preocupación de todos.

Los pobres, lugar de encuentro con el Señor

Cada año, la liturgia nos invita a contemplar a Dios en el candor de un niño excluido, que venía a los suyos, pero fue rechazado.<sup>3</sup> Según san Ignacio, una ancila –ancila, una persona, una joven que sirve–, asiste a la Sagrada Familia.<sup>4</sup> Junto a ella, Ignacio nos apremia a introducirnos también nosotros, «haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades, como si presente me hallase».<sup>5</sup> Esto no es poesía ni publicidad, esto Ignacio lo sentía. Y lo vivía.

Esta contemplación activa de Dios, de Dios excluido, nos ayuda a descubrir la belleza de toda persona marginada. Ningún servicio sustituye a «valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe». 6

En los pobres, han encontrado ustedes un lugar privilegiado de encuentro con Cristo. Ese es un precioso regalo en la vida del seguidor de Jesús: recibir el don de encontrarse con él entre las víctimas y los empobrecidos.

El encuentro con Cristo entre sus preferidos acrisola nuestra fe. Así sucedió en el caso de la Compañía, cuya experiencia con los últimos ha ahondado y fortalecido la fe. «Nuestra fe se ha hecho más pascual, más compasiva, más tierna, más evangélica en su sencillez», de modo especial, en el servicio de los pobres.

Han vivido ustedes una verdadera transformación personal y corporativa en la contemplación callada del dolor de sus hermanos. Una transformación que es una conversión, un regreso a mirar el rostro del crucificado, que nos invita cada día a permanecer junto a él y a bajarle de la cruz.

No dejen de ofrecer esta familiaridad con los vulnerables. Nuestro mundo roto y dividido necesita construir puentes para que el encuentro humano nos permita a cada uno descubrir en los últimos el bello rostro del hermano, en quien nos reconocemos, y cuya presencia, aun sin palabras, reclama en su necesidad nuestro cuidado y nuestra solidaridad.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Jn 1, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. Ejercicios Espirituales, 111, 114.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibíd.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Exhort. apost. Evangelii gaudium, 199.

 $<sup>^{7}</sup>$  Congregación General 34 de la Compañía de Jesús, 1995, d. 2, n. 1.

#### Seguir a Jesús entre los crucificados

Jesús no tenía «dónde reclinar la cabeza», <sup>8</sup> entregado como estaba a «proclamar la buena noticia del Reino y a curar toda clase de enfermedades y dolencias». <sup>9</sup> Hoy su Espíritu, vivo entre nosotros, nos mueve a seguirle en el servicio a los crucificados de nuestro tiempo.

En la actualidad abundan las situaciones de injusticia y de dolor humano que todos bien conocemos. «Quizá se puede hablar de una tercera guerra combatida "por partes", con crímenes, masacres, destrucciones». Dubsiste la trata de personas, abundan las expresiones de xenofobia y la búsqueda egoísta del interés nacional, la desigualdad entre países y en el interior de los mismos crece sin que se encuentre remedio. Con una progresión yo diría geométrica.

De otra parte, «nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los dos últimos siglos». <sup>11</sup> No sorprende que una vez más «los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufra la gente más pobre ». <sup>12</sup>

Seguir a Jesús en estas circunstancias conlleva un conjunto de tareas. Comienza por el acompañamiento a las víctimas, para contemplar en ellas el rostro de nuestro Señor crucificado. Continúa en la atención a las necesidades humanas que surgen, muchas veces innumerables e inabordables en su conjunto. Hoy también es preciso reflexionar sobre la realidad del mundo, para desenmascarar sus males, para descubrir las mejores respuestas, para generar la creatividad apostólica y la hondura que el P. Nicolás tanto deseaba para la Compañía.

Pero nuestra respuesta no puede detenerse aquí. Necesitamos de una verdadera «revolución cultural», <sup>13</sup> una transformación de nuestra mirada colectiva, de nuestras actitudes, de nuestros modos de percibirnos y de situarnos ante el mundo. Finalmente, los males sociales con frecuencia se enquistan en las estructuras de una sociedad, con un potencial de disolución y de muerte. <sup>14</sup> De ahí la importancia del trabajo lento de transformación

<sup>8</sup> Mt 8, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mt 4, 23.

<sup>10</sup> Homilía, Redipuglia, 13 septiembre 2014.

<sup>11</sup> Enc. Laudato si', 53.

<sup>12</sup> Ibíd., 48.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibíd.*, 114.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, 59.

de las estructuras, por medio de la participación en el diálogo público, allí donde se toman las decisiones que afectan a la vida de los últimos. $^{15}$ 

Algunos de ustedes y otros muchos jesuitas que los antecedieron pusieron en marcha obras de servicio a los más pobres, obras de de educación, de atención a los refugiados, de defensa de los derechos humanos o de servicios sociales en multitud de campos. Continúen con este empeño creativo, necesitado siempre de renovación en una sociedad de cambios acelerados. Ayuden a la Iglesia en el discernimiento que hoy también tenemos que hacer sobre nuestros apostolados. No dejen de colaborar en red entre ustedes y con otras organizaciones eclesiales y civiles para tener una palabra en defensa de los más desfavorecidos en este mundo cada vez más globalizado. Con esa globalización que es esférica, que anula las identidades culturales, las identidades religiosas, las identidades personales, todo es igual. La verdadera globalización debe ser poliédrica, unirnos, pero cada uno conservando la propia peculiaridad.

En el dolor de nuestros hermanos y de nuestra casa común amenazada es necesario contemplar el misterio del crucificado para ser capaces de dar la vida hasta el final, como hicieran tantos compañeros jesuitas desde el año 1975. Celebramos este año el 30 aniversario del martirio de los jesuitas de la Universidad Centroamericana de El Salvador, que tanto dolor causó al P. Kolvenbach y que lo movió a pedir la ayuda de jesuitas en toda la Compañía. Muchos respondieron generosamente. La vida y la muerte de los mártires son un aliento a nuestro servicio a los últimos.

#### Y abrir caminos a la esperanza

Nuestro mundo está necesitado de transformaciones que protejan la vida amenazada y defiendan a los más débiles. Buscamos cambios y muchas veces no sabemos cuáles deben ser, o no nos sentimos capaces de abordarlos, nos sobrepasan.

En las fronteras de la exclusión corremos el riesgo de desesperar, si atendemos únicamente la lógica humana. Lo llamativo es que muchas veces las víctimas de este mundo no se dejan llevar por la tentación de claudicar, sino que confían y acunan la esperanza.

 $<sup>^{\</sup>rm 15}$  Cf. Encuentro con los movimientos populares en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, 9 julio 2015.

Todos nosotros somos testigos de que «los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos», pueden y hacen mucho... Cuando los pobres se organizan se convierten en auténticos «poetas sociales: creadores de trabajo, constructores de viviendas, productores de alimentos, sobre todo para los descartados por el mercado mundial». <sup>16</sup>

¡El apostolado social está para resolver problemas? Sí, pero sobre todo para promover procesos y alentar esperanzas. Procesos que ayuden a crecer a las personas y a las comunidades, que las lleven a ser conscientes de sus derechos, a desplegar sus capacidades y a crear su propio futuro.

Ustedes trabajen por «la verdadera esperanza cristiana, que busca el Reino escatológico, (y que) siempre genera historia». <sup>17</sup> Compartan su esperanza allá donde se encuentren, para alentar, consolar, confortar y reanimar. Por favor, abran futuro, o para usar la expresión de un literato actual, frecuenten el futuro. Abran futuro, susciten posibilidades, generen alternativas, ayuden a pensar y actuar de un modo diverso. Cuiden su relación diaria con el Cristo resucitado y glorioso, y sean obreros de la caridad y sembradores de esperanza. Caminen cantando y llorando, que las luchas y preocupaciones por la vida de los últimos y por la creación amenazada no les quiten el gozo de la esperanza. <sup>18</sup>

Quisiera terminar con una imagen —los curas en las parroquias repartimos estampitas, para que la gente se lleve una imagen a la casa, una imagen nuestra de familia—. El testamento de Arrupe, allá en Tailandia, en el campo de refugiados, con los descartados, con todo lo que ese hombre tenía de simpatía, de padecer con esa gente, con esos jesuitas que estaban abriendo brecha en aquel momento en todo este apostolado, les pide una cosa: no dejen la oración. Fue su testamento. Dejó Tailandia ese día y en el avión tuvo su ictus. Que esta estampita, que esta imagen, los acompañe siempre. Gracias.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Encuentro con los movimientos populares en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, 9 julio 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Exhort. apost. Evangelii gaudium, 181.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cf. Enc. Laudato si', 244.

## $\Pi$

Ad participes Conventus «Promoting Digital Child Dignity - From Concept to Action».\*

Maestà, Altezza, Autorità e Leader religiosi, Eminenze, Eccellenze, Signore e Signori,

ringrazio Sua Altezza lo Sceicco Saif Bin Zayed al Nahyan e Padre Federico Lombardi per le loro cortesi parole di saluto e di introduzione.

L'importanza dei temi che affronterete in questi giorni è grandissima. Molti di voi se ne occupano con impegno e lungimiranza da diversi anni. Due anni fa, ricevendo i partecipanti al Congresso Child Dignity in the Digital World, ho già avuto modo di incoraggiarvi a unire le forze per affrontare la questione della protezione efficace della dignità dei minori nel mondo digitale, perché un problema così complesso richiede la collaborazione di tutti: scienziati e tecnologi, imprenditori e operatori economici, legislatori, politici e responsabili della sicurezza, educatori e psicologi, e non per ultimo leaders religiosi e morali. Mi rallegro che il cammino allora intrapreso sia continuato con altre iniziative, tra cui in particolare la Conferenza interreligiosa ad Abu Dhabi di un anno fa, e che venga ora rilanciato da questo Incontro.

La Chiesa Cattolica negli ultimi decenni, in seguito alle esperienze drammatiche vissute nel suo corpo, ha raggiunto una viva consapevolezza della gravità degli abusi sessuali su minori e delle loro conseguenze, della sofferenza che provocano, dell'urgenza di sanarne le ferite, di contrastare con la massima decisione questi crimini e sviluppare una prevenzione efficace. Perciò si sente obbligata anche a guardare in avanti con lungimiranza.

Siamo, infatti, davanti alle questioni cruciali poste al futuro dell'umanità dal vertiginoso sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Non si può dubitare che tale sviluppo, nell'ambito digitale, offra nuove opportunità per i minori, per la loro educazione e formazione personale. Consente un più ampio scambio di esperienze, favorisce pure

<sup>\*</sup> Die 14 Novembris 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Discorso, 6 ottobre 2017.

sviluppo economico e offre nuove possibilità in molteplici ambiti tra cui quello della salute. Le tecnologie aprono nuovi orizzonti particolarmente per quei minori che vivono in situazioni disagiate o lontano dai centri urbani dei Paesi più industrializzati.

La sfida che ci è posta innanzi è dunque quella di favorire l'accesso sicuro dei minori a queste tecnologie, garantendo, in pari tempo, la loro crescita sana e serena, senza che siano oggetto di violenze criminali inaccettabili o di influssi gravemente nocivi per l'integrità del loro corpo e del loro spirito.

Purtroppo, l'uso della tecnologia digitale per organizzare, commissionare e partecipare ad abusi su minori a distanza, anche al di là dei confini nazionali, è in rapida crescita, e il contrasto efficace di questi delitti orribili appare difficilissimo, molto superiore alle capacità e alle risorse delle istituzioni e delle forze deputate a combatterli. La diffusione delle immagini di abuso o di sfruttamento di minori è in rapido aumento, ed esse si riferiscono a forme sempre più gravi e violente di abuso e a minori di età sempre più giovane.

Il propagarsi della pornografia nel mondo digitale cresce in modo vertiginoso. Ciò è già di per sé un fatto molto grave, frutto di una perdita generale del senso della dignità umana e legato non di rado anche al traffico di persone. Il fenomeno è ancora più drammatico per il fatto che tale materiale è largamente accessibile anche ai minori via internet e soprattutto tramite i dispositivi mobili. La maggior parte degli studi scientifici concorda nel mettere in luce le pesanti conseguenze che ne derivano sulla psiche e sui comportamenti dei minori. Sono conseguenze che dureranno per tutta la loro vita, con fenomeni di grave dipendenza, propensione a comportamenti violenti, relazioni emotive e sessuali profondamente turbate.

È urgente rendersi conto sempre meglio delle dimensioni e della gravità di questi fenomeni. Infatti una delle caratteristiche dello sviluppo tecnologico di oggi è che ci prende di sorpresa, perché spesso ne vediamo prima gli aspetti più affascinanti e positivi (che per fortuna non mancano), ma poi ci rendiamo conto delle conseguenze negative quando sono già molto diffuse ed è difficilissimo rimediarvi. Mi rivolgo perciò a voi, studiosi e ricercatori: avete un compito fondamentale! Bisogna vedere con chiarezza la natura e le dimensioni dei pericoli che dobbiamo combattere. Il campo da esplorare è vasto e complesso. Non ci si può illudere di rispondere a simili sfide sulla base di conoscenze sommarie e superficiali, ma cominciare a porre le basi

per proteggere la dignità dei minori deve essere un nobile scopo del vostro lavoro di ricerca scientifica.

Anche il compito degli operatori della comunicazione non è meno importante. Bisogna diffondere la consapevolezza dei rischi insiti in uno sviluppo tecnologico incontrollato in tutte le componenti della società. Non si è ancora compresa – e spesso non si vuole comprendere – la gravità della questione nel suo insieme e nelle conseguenze future! Questo non può avvenire senza una stretta alleanza con i media, cioè con voi comunicatori e con la vostra capacità di mobilitare l'opinione pubblica e la società.

Giustamente avete scelto come tema di questo incontro: "Dal concetto all'azione". Infatti, non basta capire, bisogna agire. La condanna morale dei danni inflitti ai minori per il cattivo uso delle nuove tecnologie digitali deve tradursi in iniziative concrete e urgenti. Più il tempo passa, più il male è radicato e difficilmente contrastabile. Lo testimoniano con preoccupazione coloro che – come diversi di voi – stanno dedicando generosamente la loro vita in questa battaglia in contatto più diretto con il crimine e con le vittime: educatori, forze dell'ordine, agenti di protezione e tanti altri.

Uno snodo cruciale del problema riguarda la tensione – che alla fine diventa una contraddizione – fra l'idea del mondo digitale come spazio di illimitata libertà di espressione e comunicazione, e quella dell'uso responsabile delle tecnologie e quindi dei suoi limiti.

Alla tutela della piena libertà di espressione si collega l'idea della tutela della privacy, con forme sempre più sofisticate di criptazione dei messaggi, che ne rendono difficilissimo o impossibile ogni controllo. Bisogna quindi trovare un bilancio adeguato fra l'esercizio legittimo della libertà di espressione e l'interesse sociale ad assicurare che i mezzi digitali non siano utilizzati per commettere attività criminose a danno dei minori. Per favorire lo sviluppo di internet, con i suoi molti benefici, le società che ne forniscono i servizi sono state a lungo considerate mere fornitrici di piattaforme tecnologiche, non responsabili né legalmente né moralmente del loro uso. Il potenziale degli strumenti digitali è enorme ma le eventuali conseguenze negative del loro abuso nel campo del traffico di esseri umani, nell'organizzazione del terrorismo, nella diffusione dell'odio e dell'estremismo, nella manipolazione dell'informazione e – dobbiamo insistere – anche nell'ambito dell'abuso sui minori possono essere ugualmente notevoli. Ora finalmente l'opinione pubblica e i legislatori se ne rendono conto. Come

aiutarli allora ad intraprendere misure adeguate per impedire gli abusi? Permettetemi di insistere su due punti in particolare.

Primo. La libertà e la tutela della *privacy* delle persone sono beni preziosi, chiamati ad armonizzarsi con il bene comune della società. Le autorità devono poter agire efficacemente, avvalendosi di strumenti legislativi e operativi appropriati, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e del giusto processo, per contrastare le attività criminali che ledono la vita e la dignità dei minori.

Secondo. Lo sviluppo vertiginoso del mondo digitale vede protagoniste le grandi compagnie del settore, che superano agevolmente le frontiere fra gli Stati, si muovono rapidamente sul fronte più avanzato dello sviluppo tecnologico e hanno accumulato risorse economiche ingenti. È ormai evidente che esse non possono considerarsi completamente estranee all'uso degli strumenti che mettono nelle mani dei loro clienti. È ad esse quindi che rivolgo oggi il più impellente appello alla responsabilità nei confronti dei minori, della loro integrità e del loro futuro. Senza il pieno coinvolgimento delle società del settore, senza una piena consapevolezza delle ricadute morali e sociali della loro gestione e del loro funzionamento, non sarà possibile garantire la sicurezza dei minori nel contesto digitale. Esse sono non solo tenute a rispettare le leggi, ma anche a preoccuparsi delle direzioni in cui si muove lo sviluppo tecnologico e sociale da loro promosso e provocato, perché tale sviluppo precede di fatto le stesse leggi che cercano di regolarlo.

Sebbene queste sfide siano difficili da superare, vi sono molteplici ambiti di azione. Mi limito ad alcuni esempi.

Sono molto apprezzabili le iniziative – come, ad esempio, la Safety by Design, promossa dalla Commissione competente del Governo australiano –, perché l'industria digitale coltivi un approccio proattivo e coerente alla sicurezza del cliente fin dalla fase dello sviluppo dei prodotti e dei servizi online, riconoscendo esplicitamente che la responsabilità di questa sicurezza, in tutti i suoi aspetti, non deve ricadere solo sul cliente stesso, ma anche su chi progetta, sviluppa e fornisce tali prodotti e servizi.

Inoltre, come sta avvenendo in alcuni Paesi, è da incoraggiare l'impegno dei legislatori perché le imprese che permettono la navigazione tramite dispositivi mobili siano obbligate a verificare l'età dei loro clienti, in modo da poter inibire ai minori l'accesso ai siti pornografici. Oggi infatti i mi-

nori usano perlopiù i cellulari, e i filtri usati per i *computer* sono rimasti inefficaci. Studi attendibili dicono che l'età media di primo accesso alla pornografia è attualmente di 11 anni e tende ad abbassarsi ancora. Questo non è accettabile in alcun modo.

Sebbene i genitori siano i primi responsabili della formazione dei loro figli, bisogna prendere atto che, nonostante la buona volontà, oggi è sempre più difficile per loro controllare l'uso che i figli fanno degli strumenti elettronici. Pertanto, l'industria deve collaborare con i genitori nella loro responsabilità educativa. L'identificazione dell'età degli utilizzatori non va quindi considerata una violazione del diritto alla *privacy*, ma una premessa importante per la tutela efficace dei minori.

Le possibilità della tecnologia sono sempre più elevate. Oggi si parla molto delle applicazioni della cosiddetta intelligenza artificiale. L'identificazione e l'eliminazione dalla circolazione in rete delle immagini illegali e nocive ricorrendo ad algoritmi sempre più elaborati è un campo di ricerca molto importante, in cui scienziati e operatori del mondo digitale devono continuare ad impegnarsi in una nobile competizione per contrastare l'uso perverso dei nuovi strumenti a disposizione. Faccio quindi appello agli ingegneri informatici, perché si sentano anch'essi responsabili in prima persona della costruzione del futuro. Tocca a loro, con il nostro appoggio, impegnarsi in uno sviluppo etico degli algoritmi, farsi promotori di un nuovo campo dell'etica per il nostro tempo: la "algor-etica".

Lo sviluppo tecnologico e del mondo digitale coinvolge enormi interessi economici. Non si può quindi trascurare la forza con cui tali interessi tendono a condizionare la condotta delle imprese. Agire per la responsabilità degli investitori e dei gestori, perché il bene dei minori e della società non sia sacrificato al profitto, è quindi un impegno da incoraggiare. Come già avviene per il crescere della sensibilità sociale nel campo ambientale o del rispetto della dignità del lavoro, così pure l'attenzione alla protezione efficace dei minori e la lotta alla pornografia devono diventare sempre più presenti nella finanza e nell'economia del mondo digitale. La crescita sicura e sana della gioventù è lo scopo nobile per cui vale la pena lavorare e vale molto di più che il mero profitto economico ottenuto anche a rischio di fare il male dei giovani.

In un mondo come il nostro, in cui i confini fra gli Stati sono continuamente superati dalle dinamiche create dagli sviluppi del digitale, i nostri sforzi devono assumere la dimensione di un movimento globale che si unisce agli impegni più nobili della famiglia umana e delle istituzioni internazionali per la tutela della dignità dei minori e di ogni persona. È una sfida ardua che ci interpella con nuovi interrogativi: come si difende, infatti, la dignità della persona e del minore nell'era digitale, quando la vita e la identità della persona è inestricabilmente legata ai dati che la individuano e di cui nuove forme di potere cercano continuamente di impossessarsi? Come possiamo formulare principi ed esigenze da rispettare da parte di tutti nel mondo globalizzato digitale? Sono domande esigenti che ci chiedono di essere profondamente solidali con tutti coloro che si impegnano con pazienza e intelligenza per questa causa nel mondo delle relazioni e delle normative internazionali.

La creatività e l'intelligenza dell'uomo sono meravigliose, ma devono essere orientate nella direzione positiva del bene integrale della persona in tutta la sua vita, fin dall'infanzia. Ogni educatore, ogni genitore lo sa molto bene e va aiutato e sostenuto nel suo servizio dall'impegno concorde di una nuova alleanza di tutte le istituzioni e forze educative.

A questo contribuisce non solo la sana ragione etica, ma anche la visione e l'ispirazione religiosa, che ha respiro universale perché fonda il rispetto della dignità umana sulla grandezza e santità di Dio, suo Creatore e Salvatore. Perciò è benvenuta la presenza fra voi di numerosi autorevoli leaders religiosi che intendono farsi carico in modo solidale e corresponsabile di questi problemi. Li saluto con grande rispetto e li ringrazio sinceramente. La causa della protezione dei minori nel mondo digitale, cioè nel nostro mondo di oggi e di domani, deve vederci uniti, come testimoni dell'amore di Dio per ogni persona, a cominciare dai più piccoli e indifesi, per far crescere in tutti, in ogni parte del mondo e in ogni confessione religiosa, l'attenzione, la cura e la consapevolezza. Vogliamo bandire dalla faccia della terra la violenza e ogni tipo di abuso nei confronti dei minori. Guardiamoli negli occhi: sono le vostre figlie e i vostri figli, dobbiamo amarli come capolavori e figli di Dio. Hanno diritto a una vita buona. Abbiamo il dovere di fare tutto il possibile perché la abbiano.

Vi ringrazio e invoco su tutti voi la benedizione di Dio. Grazie.

## III

# Ad participes XX Congressus Mundialis Consociationis Internationalis Iuris Poenalis.\*

Illustri Signori e Signore,

prima di tutto voglio chiedere scusa per il ritardo. Scusatemi, è stato un errore di calcolo: due appuntamenti grossi che si prolungano... È successo il contrario di ciò che è accaduto nel Libro di Giosuè: lì il sole è andato indietro; qui l'orologio, il sole, è andato avanti. Scusatemi, e grazie della vostra pazienza.

Vi saluto cordialmente e, come nel nostro precedente incontro, esprimo la mia riconoscenza per il vostro servizio alla società e per il contributo che offrite allo sviluppo di una giustizia che rispetti la dignità e i diritti della persona umana. Vorrei condividere con voi alcune riflessioni circa questioni che interpellano anche la Chiesa nella sua missione di evangelizzazione e di servizio alla giustizia e alla pace. Ringrazio la Prof.ssa Paola Severino per le sue parole.

Circa lo stato attuale del diritto penale

Da vari decenni, il diritto penale ha incorporato – soprattutto da contributi di altre discipline – diverse conoscenze circa alcune problematiche legate all'esercizio della funzione sanzionatoria. Ad alcune di esse mi sono riferito nell'incontro precedente.<sup>1</sup>

Tuttavia, malgrado questa apertura epistemologica, il diritto penale non è riuscito a preservarsi dalle minacce che, ai nostri giorni, incombono sulle democrazie e la piena vigenza dello Stato di diritto. D'altro canto, il diritto penale spesso trascura i dati della realtà e in questo modo assume la fisionomia di un sapere meramente speculativo.

Vediamo due aspetti rilevanti del contesto attuale.

<sup>\*</sup> Die 15 Novembris 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Discorso alla delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale, 23 ottobre de 2014.

1. L'idolatria del mercato. La persona fragile, vulnerabile, si trova indifesa davanti agli interessi del mercato divinizzato, diventati regola assoluta.<sup>2</sup> Oggi, alcuni settori economici esercitano più potere che gli stessi Stati: <sup>3</sup> una realtà che risulta ancora più evidente in tempi di globalizzazione del capitale speculativo. Il principio di massimizzazione del profitto, isolato da ogni altra considerazione, conduce a un modello di esclusione – automatico! – che infierisce con violenza su coloro che patiscono nel presente i suoi costi sociali ed economici, mentre si condannano le generazioni future a pagarne i costi ambientali.

La prima cosa che dovrebbero chiedersi i giuristi oggi è che cosa poter fare con il proprio sapere per contrastare questo fenomeno, che mette a rischio le istituzioni democratiche e lo stesso sviluppo dell'umanità. In concreto, la sfida presente per ogni penalista è quella di contenere l'irrazionalità punitiva, che si manifesta, tra l'altro, in reclusioni di massa, affollamento e torture nelle prigioni, arbitrio e abusi delle forze di sicurezza, espansione dell'ambito della penalità, la criminalizzazione della protesta sociale, l'abuso della reclusione preventiva e il ripudio delle più elementari garanzie penali e processuali.

2. I rischi dell'idealismo penale. Una delle maggiori sfide attuali della scienza penale è il superamento della visione idealistica che assimila il dover essere alla realtà. L'imposizione di una sanzione non può giustificarsi moralmente con la pretesa capacità di rafforzare la fiducia nel sistema normativo e nella aspettativa che ogni individuo assuma un ruolo nella società e si comporti secondo ciò che da lui ci si attende.

Il diritto penale, anche nelle sue correnti normativiste, non può prescindere da dati elementari della realtà, come quelli che manifesta l'operatività concreta della funzione sanzionatoria. Ogni riduzione di questa realtà, lungi dall'essere una virtù tecnica, contribuisce a nascondere i lineamenti più autoritari dell'esercizio del potere.

### Il danno sociale dei delitti economici

Una delle frequenti omissioni del diritto penale, conseguenza della selettività sanzionatoria, è la scarsa o nulla attenzione che ricevono i delitti

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr Evangelii gaudium, 56; Laudato si', 56.

 $<sup>^3\,</sup>$  Cfr Laudato si', 196.

dei più potenti, in particolare la macro-delinquenza delle corporazioni. Non esagero con queste parole. Apprezzo che il vostro Congresso abbia preso in considerazione questa problematica.

Il capitale finanziario globale è all'origine di gravi delitti non solo contro la proprietà ma anche contro le persone e l'ambiente. Si tratta di criminalità organizzata responsabile, tra l'altro, del sovra-indebitamento degli Stati e del saccheggio delle risorse naturali del nostro pianeta.

Il diritto penale non può rimanere estraneo a condotte in cui, approfittando di situazioni asimmetriche, si sfrutta una posizione dominante a scapito del benessere collettivo. Questo succede, per esempio, quando si provoca la diminuzione artificiale dei prezzi dei titoli di debito pubblico, tramite la speculazione, senza preoccuparsi che ciò influenzi o aggravi la situazione economica di intere nazioni.<sup>4</sup>

Si tratta di delitti che hanno la gravità di crimini contro l'umanità, quando conducono alla fame, alla miseria, alla migrazione forzata e alla morte per malattie evitabili, al disastro ambientale e all'etnocidio dei popoli indigeni.

## La tutela giuridico-penale dell'ambiente

È vero che la risposta penale arriva quando il delitto è stato commesso, che con essa non si ripara il danno né si previene la reiterazione e che di rado ha effetti dissuasivi. È vero pure che, per la sua selettività strutturale, la funzione sanzionatoria ricade solitamente sui settori più vulnerabili. Non ignoro neanche che c'è una corrente punitivista che pretende di risolvere attraverso il sistema penale i più svariati problemi sociali.

Invece, un elementare senso della giustizia imporrebbe che alcune condotte, di cui solitamente si rendono responsabili le corporazioni, non rimangano impunite. In particolare, tutte quelle che possono essere considerate come "ecocidio": la contaminazione massiva dell'aria, delle risorse della terra e dell'acqua, la distruzione su larga scala di flora e fauna, e qualunque azione capace di produrre un disastro ecologico o distruggere un ecosistema. Dobbiamo introdurre – ci stiamo pensando – nel Catechismo della Chiesa

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell'attuale sistema economico-finanziario, 17.

Cattolica il peccato contro l'ecologia, il "peccato ecologico" contro la casa comune, perché è in gioco un dovere.

In questo senso, recentemente, i Padri del Sinodo per la Regione Panamazzonica hanno proposto di definire il peccato ecologico come azione oppure omissione contro Dio, contro il prossimo, la comunità e l'ambiente. È un peccato contro le future generazioni e si manifesta negli atti e nelle abitudini di inquinamento e distruzione dell'armonia dell'ambiente, nelle trasgressioni contro i principi di interdipendenza e nella rottura delle reti di solidarietà tra le creature.<sup>5</sup>

Come è stato segnalato nei vostri lavori, per "ecocidio" si deve intendere la perdita, il danno o la distruzione di ecosistemi di un territorio determinato, in modo che il suo godimento per parte degli abitanti sia stato o possa vedersi severamente pregiudicato. Si tratta di una quinta categoria di crimini contro la pace, che dovrebbe essere riconosciuta tale dalla comunità internazionale.

In questa circostanza, e per vostro tramite, vorrei fare appello a tutti i leader e referenti nel settore perché contribuiscano con i loro sforzi ad assicurare un'adeguata tutela giuridica della nostra casa comune.

Circa alcuni abusi di potere sanzionatorio

Per concludere questa parte, vorrei riferirmi ad alcuni problemi che si sono aggravati negli anni trascorsi dal nostro precedente incontro.

1. L'uso improprio della custodia cautelare. Avevo segnalato con preoccupazione l'uso arbitrario della carcerazione preventiva. Purtroppo la situazione si è aggravata in diverse nazioni e regioni, dove il numero di detenuti senza condanna già supera ampiamente il cinquanta per cento della popolazione carceraria. Questo fenomeno contribuisce al deteriorarsi delle condizioni di detenzione ed è causa di un uso illecito delle forze di polizia e militari per questi fini. La reclusione preventiva, quando è imposta senza che si verifichino le circostanze eccezionali o per un periodo eccesivo, lede il princi-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 340-344. Cfr Documento finale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica: Nuovi Cammini per la Chiesa e per una Ecologia Integrale, 26 ottobre 2019. 82.

 $<sup>^6</sup>$  Cfr Discorso alla delegazione dell' Associazione Internazionale di Diritto Penale, 23 ottobre 2014.

pio per cui ogni imputato dev'essere trattato come innocente fino a che una condanna definitiva stabilisca la sua colpevolezza.

- 2. L'involontario incentivo alla violenza. In diversi Paesi sono state attuate riforme dell'istituto della legittima difesa e si è preteso di giustificare crimini commessi da agenti delle forze di sicurezza come forme legittime del compimento del dovere. È importante che la comunità giuridica difenda i criteri tradizionali per evitare che la demagogia punitiva degeneri in incentivo alla violenza o in uno sproporzionato uso della forza. Sono condotte inammissibili in uno Stato di diritto e, in genere, accompagnano i pregiudizi razzisti e il disprezzo verso le fasce sociali di emarginazione.
- 3. La cultura dello scarto e quella dell'odio. La cultura dello scarto, combinata con altri fenomeni psico-sociali diffusi nelle società del benessere, sta manifestando la grave tendenza a degenerare in cultura dell'odio. Si riscontrano episodi purtroppo non isolati, certamente bisognosi di un'analisi complessa, nei quali trovano sfogo i disagi sociali sia dei giovani sia degli adulti. Non è un caso che a volte ricompaiano emblemi e azioni tipiche del nazismo. Vi confesso che quando sento qualche discorso, qualche responsabile dell'ordine o del governo, mi vengono in mente i discorsi di Hitler nel '34 e nel '36. Oggi. Sono azioni tipiche del nazismo che, con le sue persecuzioni contro gli ebrei, gli zingari, le persone di orientamento omossessuale, rappresenta il modello negativo per eccellenza di cultura dello scarto e dell'odio. Così si faceva in quel tempo e oggi rinascono queste cose. Occorre vigilare, sia nell'ambito civile sia in quello ecclesiale, per evitare ogni possibile compromesso che si presuppone involontario con queste degenerazioni.
- 4. Il lawfare. Si verifica periodicamente che si faccia ricorso a imputazioni false contro dirigenti politici, avanzate di concerto da mezzi di comunicazione, avversari e organi giudiziari colonizzati. In questo modo, con gli strumenti propri del lawfare, si strumentalizza la lotta, sempre necessaria, contro la corruzione col fine di combattere governi non graditi, ridurre i

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr Discorso del Santo Padre Francesco alla Delegazione della Commissione Internazionale contro la Pena di Morte, 17 dicembre 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr Omelia, 17 maggio 2018: L'Osservatore Romano (17 maggio 2018).

diritti sociali <sup>9</sup> e promuovere un sentimento di *antipolitica* del quale beneficiano coloro che aspirano a esercitare un potere autoritario.

E nello stesso tempo, è curioso che il ricorso ai paradisi fiscali, espediente che serve a nascondere ogni sorta di delitti, non sia percepita come un fatto di corruzione e di criminalità organizzata. <sup>10</sup> Analogamente, fenomeni massicci di appropriazione di fondi pubblici passano inosservati o sono minimizzati come se fossero meri conflitti di interesse. Invito tutti a riflettere a questo riguardo.

# Appello alla responsabilità

Desidero rivolgere un invito a tutti voi, studiosi del diritto penale, e a quanti, nei diversi ruoli, sono chiamati ad assolvere funzioni concernenti l'applicazione della legge penale. Tenendo presente che scopo fondamentale del diritto penale è tutelare i beni giuridici di maggiore importanza per la collettività, ogni compito e ogni incarico in questo ambito ha sempre una risonanza pubblica, un impatto sulla collettività. Questo richiede e implica al tempo stesso una più grave responsabilità per l'operatore di giustizia, in qualunque grado esso si trovi, dal giudice, al funzionario di cancelleria, all'agente della forza pubblica.

Ogni persona chiamata ad assolvere un compito in questo ambito dovrà tenere continuamente presente, da un lato, il rispetto della legge, le cui prescrizioni sono da osservare con un'attenzione e un dovere di coscienza adeguati alla gravità delle conseguenze. D'altro lato, occorre ricordare che la legge da sola non può mai realizzare gli scopi della funzione penale; occorre anche che la sua applicazione avvenga in vista del bene effettivo delle persone interessate. Questo adeguamento della legge alla concretezza dei casi e delle persone è un esercizio tanto essenziale quanto difficile. Affinché la funzione giudiziaria penale non diventi un meccanismo cinico e impersonale, occorrono persone equilibrate e preparate, ma soprattutto appassionate – appassionate! – della giustizia, consapevoli del grave dovere e della grande responsabilità che assolvono. Solo così la legge – ogni legge,

<sup>9</sup> Cfr Discorso al Vertice dei Giudici Panamericani sui diritti sociali e la dottrina francescana, 4 giugno 2019.

Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Considerazioni per un discernimento etico su alcuni aspetti dell'attuale sistema economico-finanziario, 30.

non solo quella penale – non sarà fine a sé stessa, ma al servizio delle persone coinvolte, siano essi i responsabili dei reati o coloro che sono stati offesi. Al tempo stesso, operando come strumento di giustizia sostanziale e non solo formale, la legge penale potrà assolvere il compito di presidio reale ed efficace dei beni giuridici essenziali della collettività. E dobbiamo andare, certamente, verso una giustizia penale restaurativa.

#### Verso una giustizia penale restaurativa

In ogni delitto c'è una parte lesa e ci sono due legami danneggiati: quello del responsabile del fatto con la sua vittima e quello dello stesso con la società. Ho segnalato che tra la pena e il delitto esiste una asimmetria <sup>11</sup> e che il compimento di un male non giustifica l'imposizione di un altro male come risposta. Si tratta di fare giustizia alla vittima, non di giustiziare l'aggressore.

Nella visione cristiana del mondo, il modello della giustizia trova perfetta incarnazione nella vita di Gesù, il quale, dopo essere stato trattato con disprezzo e addirittura con violenza che lo portò alla morte, in ultima istanza, nella sua risurrezione, porta un messaggio di pace, perdono e riconciliazione. Questi sono valori difficili da raggiungere ma necessari per la vita buona di tutti. E riprendo le parole che ha detto la Professoressa Severino sulle carceri: le carceri devono avere sempre una "finestra", cioè un orizzonte. Guardare ad un reinserimento. E si deve, su questo, pensare a fondo al modo di gestire un carcere, al modo di seminare speranza di reinserimento; e pensare se la pena è capace di portare lì questa persona; e anche l'accompagnamento a questo. E ripensare sul serio l'ergastolo.

Le nostre società sono chiamate ad avanzare verso un modello di giustizia fondato sul dialogo, sull'incontro, perché là dove possibile siano restaurati i legami intaccati dal delitto e riparato il danno recato. Non credo che sia un'utopia, ma certo è una grande sfida. Una sfida che dobbiamo affrontare tutti se vogliamo trattare i problemi della nostra convivenza civile in modo razionale, pacifico e democratico.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr Lettera ai partecipanti al XIX Congresso Internazionale dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale e al III Congresso dell'Associazione Latinoamericana di Diritto Penale e Criminologia, 30 maggio 2014.

Cari amici, vi ringrazio per tre cose: per la vostra doppia pazienza: di aspettare un'ora e, l'altra pazienza, di ascoltare questo lungo discorso. E vi ringrazio per questo incontro. Grazie. Vi assicuro che continuerò a esservi vicino in questo arduo lavoro al servizio dell'uomo nell'ambito della giustizia. Non c'è dubbio che, per coloro che tra voi sono chiamati a vivere la vocazione cristiana del proprio Battesimo, questo è un campo privilegiato di animazione evangelica del mondo. Tutti, anche coloro che tra di voi non sono cristiani, abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, sorgente di ogni ragione e giustizia. Invoco per ognuno di voi, per intercessione della Vergine Madre, la luce e la forza dello Spirito Santo. Vi benedico di cuore e, per favore, vi chiedo di pregare per me. Grazie.

## IV

#### Ad participes Sessionis plenariae Dicasterii pro Laicis, Familia et Vita.\*

Cari fratelli e sorelle,

do il benvenuto a voi, che partecipate a questa prima Assemblea plenaria del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Ringrazio il Cardinale Farrell per le cortesi parole rivoltemi.

In questo nostro incontro vorrei riflettere su pochi punti, senza entrare nel merito delle problematiche specifiche di cui vi occupate, cercando piuttosto di indicare alcuni atteggiamenti di fondo che ispirino il vostro lavoro per i prossimi anni. Utilizzerò per ciascuno di questi punti un'immagine che spero vi possa aiutare.

Come primo punto, il vostro ruolo di Membri e Consultori. L'immagine che vi propongo è sentire con il cuore della Chiesa. Ecco il futuro dei laici: sentire con il cuore della Chiesa.

Tutti voi siete stati chiamati a collaborare con la Santa Sede per aiutare nel suo cammino questo nuovo Dicastero, che ha iniziato la sua attività poco più di due anni fa, raccogliendo l'eredità del Pontificio Consiglio per i Laici e del Pontificio Consiglio per la Famiglia, ambedue. Tutti insieme, sacerdoti, consacrati e laici, siete fianco a fianco per svolgere un servizio alla Chiesa universale, impegnandovi nel promuovere e sostenere i laici, le famiglie e la vita; e dunque è indispensabile che ognuno di voi faccia proprio il cuore della Chiesa. Fare proprio il cuore della Chiesa. Questo comporta uno sforzo per uscire da sé stessi ed entrare in una nuova prospettiva, forse insolita per qualcuno di voi.

Si tratta in primo luogo di passare da una prospettiva locale ad una universale: la Chiesa non si identifica con la mia diocesi di provenienza, o con il movimento ecclesiale a cui appartengo, o con la scuola teologica o la tradizione spirituale alla quale mi sono formato. Queste piccole chiusure, a volte siamo abituati a questo. La Chiesa è cattolica, è universale ed è molto più ampia, è di animo più grande, cioè è "magnanima", rispetto al mio punto di vista individuale. "Sentire con il cuore della Chiesa" vuol

<sup>\*</sup> Die 16 Novembris 2019.

dire perciò sentire in modo cattolico, universale, guardando al *tutto* della Chiesa e del mondo e non solo ad una parte.

Inoltre, c'è da fare lo sforzo di andare al di là delle proprie specifiche competenze personali, di teologo, professore, medico, conferenziere, formatore pastorale e così via, per assumere la prospettiva della Chiesa-madre. La Chiesa è madre. Dunque, anche voi, come Membri e Consultori, pur avvalendovi di tutto il bagaglio di conoscenze ed esperienze che avete accumulato negli anni, siete chiamati a fare un passo in più e a chiedervi, di fronte a un progetto pastorale, a una sfida, a un problema: come "vede" questa realtà la Chiesa-madre? Come la "sente"? Così facendo sarete di aiuto al Dicastero, perché saprete dare voce alla Chiesa, avendo già purificato ed elevato in voi il pensare e sentire personale fino a farlo diventare pienamente ecclesiale.

Provo ad elencare alcune caratteristiche di questo sentire ecclesiale. La Chiesa, da vera madre, desidera anzitutto la concordia fra tutti i suoi figli e non fa favoritismi e preferenze. Dunque, anche per voi, è importante proporre sempre modelli positivi di collaborazione fra laici, sacerdoti e consacrati, fra i pastori e i fedeli, fra organismi diocesani e parrocchiali, movimenti e associazioni laicali, fra giovani e anziani, evitando contrapposizioni e antagonismi sterili e incoraggiando sempre una fraterna collaborazione in vista del bene comune dell'unica famiglia che è la Chiesa. La Chiesa, come ogni madre, desidera inoltre che i suoi figli crescano diventando autonomi, creativi e intraprendenti, e non che rimangano infantili. Allo stesso modo, tutti i fedeli laici, figli della Chiesa, vanno aiutati a crescere e a diventare "adulti", superando resistenze e paure e uscendo allo scoperto, in modo audace e coraggioso, mettendo i loro talenti a servizio di nuove missioni nella società, nella cultura, nella politica, affrontando senza timore e senza complessi le sfide che il mondo contemporaneo pone. La Chiesa, poi, da vera madre, sa custodire la storia e la tradizione vivente della famiglia; ciò vuol dire per voi saper tenere insieme il passato - tutto ciò che di buono è stato fatto dai due Pontifici Consigli, Laici e Famiglia - con il presente, cioè le sfide attuali, e con il futuro. La Chiesa vive l'oggi con memoria e speranza - passato e futuro: memoria e speranza, in questa tensione vive la Chiesa –, sempre gettando i semi del Regno e senza essere assillata dai successi immediati.

Un secondo punto. Il tema della vostra Assemblea riguarda la formazione dei fedeli laici finalizzata a rafforzare la loro identità e la loro missione nel mondo. L'immagine che vorrei utilizzare qui è quella di avere uno sguardo da fratelli.

Voi non siete degli "ingegneri sociali" o "ecclesiali", che pianificano strategie da applicare in tutto il mondo per diffondere fra i laici una certa ideologia religiosa. Voi siete chiamati a pensare e agire da "fratelli nella fede", ricordando che la fede nasce sempre dall'incontro personale con il Dio vivente e trae alimento dai Sacramenti della Chiesa. Qualsiasi formazione cristiana deve sempre poggiare su questa esperienza fondamentale dell'incontro con Dio e sulla vita sacramentale.

Sapete anche, da "fratelli nella fede", che la formazione non può concentrarsi esclusivamente sul fare: è quanto mai necessario ai nostri giorni insegnare ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, alle coppie sposate ad avere una vita di preghiera, un quotidiano e familiare colloquio con Dio. A tale proposito, non bisogna aver paura di affidare ai laici stessi l'accompagnamento di altri laici nella vita spirituale. Poi tornerò su questo punto.

Guardando "da fratelli" alla moltitudine dei fedeli laici sparsi nel mondo, capirete meglio che il vostro compito non è principalmente quello di creare iniziative che mirano a inserire i laici in strutture e programmi ecclesiali, ma è quello di far crescere in loro la consapevolezza di essere testimoni di Cristo nella vita privata e nella società; direi quasi "segni visibili" della presenza di Cristo in ogni ambiente. Alla base c'è il Battesimo. Perciò il Dicastero di cui siete parte dovrebbe, al di sopra di tutto, aiutare i tanti discepoli di Cristo a vivere nel quotidiano in conformità alla grazia battesimale che hanno ricevuto. Ci sono tanti fedeli laici nel mondo i quali, vivendo con umiltà e sincerità la loro fede, diventano delle grandi luci per chi vive accanto a loro.

In questo senso, per evitare il rischio di avere uno sguardo troppo distaccato e disincarnato sulla realtà, vi invito a pensare sempre alle sfide e alle difficoltà che voi stessi incontrate quando cercate di vivere da cristiani nelle vostre famiglie, nel vostro lavoro, nel quartiere in cui vivete. Partendo dalla vostra esperienza e dalle vostre difficoltà, capirete meglio la fatica quotidiana dei fedeli laici di tutto il mondo, le cui difficoltà sono spesso accresciute da condizioni di povertà e di instabilità sociale, dalla persecuzione religiosa, dalla propaganda ideologica anti-cristiana.

Cercate anche di immedesimarvi in quei cristiani che vivono esperienze diverse dalla vostra: quelli che non appartengono a nessuna realtà ecclesiale particolare; quelli che vivono nelle regioni più remote della terra e che hanno poche opportunità di formazione e di crescita umana e spirituale; quelli che rappresentano una piccola minoranza nel loro paese e vivono in contesti multi-religiosi; quelli che nutrono la loro fede esclusivamente attraverso la religiosità popolare; quelli che sono evangelizzati dalla sola vita di preghiera vissuta in famiglia. Allargare lo sguardo a tutti i fratelli nella fede, di ogni categoria sociale e di ogni regione del mondo, vi aiuterà molto a pensare in modo creativo e realistico a come il Dicastero può essere di sostegno alle Chiese per accompagnare i battezzati a vivere con gioia, convinzione e fedeltà l'appartenenza a Cristo, diventando discepoli missionari, protagonisti nella promozione della vita, nella difesa della retta ragione, della giustizia, della pace, della libertà, nel favorire la sana convivenza fra i popoli e le culture.

Sentire con il cuore della Chiesa madre e avere uno sguardo da fratelli. Sono le due immagini che vi lascio e che spero vi aiutino a riflettere sul cammino che avete davanti. Sono due immagini che ci fanno volgere lo sguardo a Maria, colei che impersona perfettamente la Chiesa-madre e che insegna a tutti i discepoli di suo Figlio a vivere da fratelli. Quell'icona della Madonna in preghiera, in attesa dello Spirito Santo: è la Madre che fa vivere da fratelli.

E, prima di finire, vorrei tornare su due punti che erano impliciti qui. Prima di tutto, il pericolo di clericalizzare i laici. Voi siete laici, voi dovete lavorare con i laici, non clericalizzare i laici. Tante volte è successo nell'altra diocesi [Buenos Aires], veniva un parroco e mi diceva: "Ho un laico meraviglioso, sa fare tutto, tutto. Lo facciamo diacono?...". Questo fenomeno lo vedo anche nei diaconi: diventano diaconi permanenti e invece di essere i custodi del servizio nella diocesi, subito guardano l'altare e finiscono per essere "preti mancati", preti a metà strada. Io consiglio ai vescovi: "Allontanate i diaconi dall'altare", che vadano al servizio. Sono i custodi del servizio, non chierichetti di prima categoria o preti di seconda categoria. Questo della clericalizzazione è un punto importante.

Poi, la seconda cosa che mi è venuta in mente leggendo è questa: il vostro Dicastero, dopo una lotta non facile – il Prefetto lo sa – ha la grazia di avere due Sottosegretarie, di avere inserito le donne proprio nella

struttura. E due sono poche! Dobbiamo andare avanti per inserire le donne nei posti di consiglio, anche di governo, senza paura. Sempre tenendo presente una realtà: il posto della donna nella Chiesa non è soltanto per la funzionalità. Sì, certo, può anche essere capo dicastero. Nella nomina del capo del Dicastero dell'Economia, dell'altro giorno, nella lista finale c'erano due donne; potevano essere capo dicastero. Questa è la funzionalità. Ma è molto importante il consiglio della donna. Una delle vostre Sottosegretarie, nell'incontro dei Presidenti delle Conferenze episcopali a febbraio sull'abuso, ha fatto sentire un'altra musica, un altro modo di vedere e pensare. E questo ha arricchito. Posti di governance, di consiglio, ma che non finisca solo nella funzionalità. E su questo non abbiamo lavorato ancora. Il ruolo della donna nell'organizzazione ecclesiale, nella Chiesa va oltre, e dobbiamo lavorare su questo oltre, perché la donna è l'immagine della Chiesa madre, perché la Chiesa è donna; non è "il" Chiesa, è "la" Chiesa. La Chiesa è madre. La Chiesa è capace di portare avanti questa realtà e la donna ha un'altra funzione. Non deve avere lavoro funzionale, ma il lavoro va oltre. È quel principio mariano proprio della donna; una donna nella Chiesa è l'immagine della Chiesa sposa e della Madonna.

Mi raccomando queste due cose: non clericalizzare i laici e aprire questo nuovo orizzonte per capire bene cosa è la donna nella Chiesa.

A Maria chiedo per voi aiuto e protezione. Vi ringrazio per il servizio che avete accettato di svolgere e vi auguro che la vostra collaborazione con la Santa Sede, in aiuto al ministero del Papa, sia fonte di crescita personale per voi e di grande fecondità per la Chiesa universale. Di cuore vi benedico, confidando anche nelle vostre preghiere per me. Non dimenticatevi di farlo. Grazie.

## V

## Ad membra Theologiae Commissionis Internationalis.\*

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Sono lieto di incontrarvi e ringrazio il vostro Presidente, il Cardinale Ladaria, per le parole che mi ha rivolto a nome vostro. Siete giunti alla conclusione del nono quinquennio di lavoro, ma soprattutto a un anniversario importante, il cinquantesimo della Commissione: cinquant'anni di servizio alla Chiesa. Mi congratulo per questo Giubileo, che permette di fare memoria grata della vostra storia.

Come ha ricordato Benedetto XVI nel suo messaggio, la Commissione fu inaugurata da san Paolo VI come frutto del Concilio Vaticano II, per creare un nuovo ponte fra teologia e magistero. Fin dagli inizi, eminenti teologi ne sono stati membri, contribuendo in modo efficace a questo scopo. Ne dà testimonianza il voluminoso corpo dei documenti pubblicati: ventinove testi, punti di riferimento per la formazione e per la riflessione teologica. Nell'ultimo quinquennio avete elaborato due testi rilevanti. Il primo offre una puntualizzazione teologica sulla sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa. Avete mostrato come la pratica della sinodalità, tradizionale ma sempre da rinnovare, è l'attuazione, nella storia del Popolo di Dio in cammino, della Chiesa come mistero di comunione, a immagine della comunione trinitaria. Come sapete, questo tema mi sta molto a cuore: la sinodalità è uno stile, è un camminare insieme, ed è quanto il Signore si attende dalla Chiesa del terzo millennio. E su questo vi ringrazio per il vostro documento, perché oggi si pensa che fare sinodalità è prendersi per mano e andare in cammino, fare festa con i ragazzi..., o fare un'inchiesta di opinioni: "cosa si pensa sul sacerdozio delle donne?". Per lo più si fa così, non è vero? La sinodalità è un cammino ecclesiale che ha un'anima che è lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo non c'è sinodalità. E voi avete fatto un bel lavoro per aiutare in questo. Grazie.

Il secondo documento propone un discernimento sulle diverse interpretazioni odierne della *libertà religiosa*. Se da un lato c'è chi ancora la impedisce o la contrasta apertamente, privando l'essere umano di un diritto

<sup>\*</sup> Die 29 Novembris 2019.

incomparabile, dall'altro, come avete sottolineato, circola l'idea di uno Stato "eticamente neutro", che, in una liquidità ambigua, pure rischia di portare a un'ingiusta emarginazione delle religioni dalla vita civile a scapito del bene comune. Questa è ancora l'eredità dell'illuminismo nella nuova edizione. Il rispetto sincero della libertà religiosa, coltivato in un proficuo dialogo tra Stato e religioni, e tra le religioni stesse, è invece un grande contributo al bene di tutti e alla pace. Oltre a questi due ambiti, avete riflettuto sulla sacramentalità, quale struttura costitutiva dell'incontro tra Dio e l'uomo, mettendo in risalto la necessità di superare varie forme di dissociazione tra fede e vita sacramentale.

Il lavoro e il modo in cui esso è stato svolto corrispondono all'intenzione che cinquant'anni fa ha presieduto alla nascita della Commissione. Su suggerimento della prima assemblea del Sinodo dei vescovi, san Paolo VI volle prolungare la feconda collaborazione tra magistero e teologi che aveva segnato le assise conciliari. Desiderava anche che la diversità delle culture e dei vissuti ecclesiali arricchisse la missione affidata dalla Santa Sede alla Congregazione per la Dottrina della fede. In effetti, come teologi provenienti da vari contesti e latitudini, voi siete mediatori tra la fede e le culture, e prendete parte in questo modo alla missione essenziale della Chiesa: l'evangelizzazione. Avete, nei confronti del Vangelo, una missione generatrice: siete chiamati a far venire alla luce il Vangelo. Infatti vi ponete in ascolto di ciò che lo Spirito dice oggi alle Chiese nelle diverse culture per portare alla luce aspetti sempre nuovi dell'inesauribile mistero di Cristo, in cui «sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza». E poi aiutate i primi passi del Vangelo: ne preparate le vie, traducendo la fede per l'uomo d'oggi, in modo che ciascuno possa sentirla più vicina e sentirsi abbracciato dalla Chiesa, preso per mano lì dove si trova, e accompagnato a gustare la dolcezza del kerigma e la sua intramontabile novità. A questo è chiamata la teologia: non è disquisizione cattedratica sulla vita, ma incarnazione della fede nella vita.

Dopo cinquant'anni di intenso lavoro c'è ancora tanta strada da percorrere, ma così facendo la Commissione adempirà la propria vocazione di essere anche modello e stimolo per quanti – laici e clero, uomini e donne – desiderano dedicarsi alla teologia. Perché solo una teologia bella, che abbia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Col 2, 3.

il respiro del Vangelo e non si accontenti di essere soltanto funzionale, attira. E per fare una buona teologia non bisogna mai dimenticare due dimensioni per essa costitutive. La prima è la vita spirituale: solo nella preghiera umile e costante, nell'apertura allo Spirito si può intendere e tradurre il Verbo e fare la volontà del Padre. La teologia nasce e cresce in ginocchio! La seconda dimensione è la vita ecclesiale: sentire nella Chiesa e con la Chiesa, secondo la formula di sant'Alberto Magno: «In dulcedine societatis, quaerere veritatem» (nella dolcezza della fraternità, cercare la verità). Non si fa teologia da individui, ma nella comunità, al servizio di tutti, per diffondere il gusto buono del Vangelo ai fratelli e alle sorelle del proprio tempo, sempre con dolcezza e rispetto.

E vorrei ribadire alla fine una cosa che vi ho detto: il teologo deve andare avanti, deve studiare su ciò che va oltre; deve anche affrontare le cose che non sono chiare e rischiare nella discussione. Questo però fra i teologi. Ma al popolo di Dio bisogna dare il "pasto" solido della fede, non alimentare il popolo di Dio con questioni disputate. La dimensione di relativismo, diciamo così, che sempre ci sarà nella discussione, rimanga tra i teologi – è la vostra vocazione –, ma mai portare questo al popolo, perché allora il popolo perde l'orientamento e perde la fede. Al popolo, sempre il pasto solido che alimenta la fede.

Cinquant'anni: rinnovo la mia gratitudine per quello che fate e per come lo fate, e vi auguro, con l'aiuto della Madonna, sede della sapienza, di proseguire con gioia la vostra missione. Vi do la mia benedizione e vi chiedo di continuare a pregare per me. Grazie.

#### NUNTII

T

Ad participes XXXI Congregationis Partium Protocolli Montis Regalis (Romae, 4-8 Novembris 2019).

To the Participants in the Thirty-first Meeting of the Parties to the Montreal Protocol

I offer a cordial greeting to all those taking part in the Thirty-first Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. This Protocol, together with its Amendments and the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, represents a model of international cooperation not only in the area of environmental protection but also that of the promotion of integral human development.

Nearly thirty-five years have passed since the first legally binding international Convention devoted to the protection of the ozone layer was opened for signature in Vienna on 22 March 1985. It was to become the first Convention of the United Nations system to gain universal endorsement on the part of the entire family of nations, which today numbers one hundred and ninety-seven signatory States.

These thirty-five years have yielded positive results. In fact, many scientific studies, including more recent ones, attest to how the thinning of the ozone layer is gradually being reduced.

In this regard, I would like to focus on three lessons that we can learn from the thirty-five years that have passed since the implementation of the international ozone regime.

First, there is a need to emphasize and appreciate how that regime arose from a broad and fruitful cooperation among different sectors: the scientific community, the political world, economic and industrial actors and civil society.

This cooperation has shown how we can "achieve important outcomes, which make it simultaneously possible to safeguard creation, to promote integral human development and to care for the common good, in a spirit of responsible solidarity and with profound positive repercussions for present and future generations".<sup>1</sup>

In a certain sense, the international ozone regime demonstrates that "we have the freedom needed to limit and direct technology; we can put it at the service of another type of progress, one which is healthier, more human, more social, more integral" (Laudato Si', 112). This allows us to be confident that "although the post-industrial period may well be remembered as one of the most irresponsible in history, nonetheless there is reason to hope that humanity at the dawn of the twenty-first century will be remembered for having generously shouldered its grave responsibilities" (Laudato Si', 165).

We are in fact facing a "cultural" challenge either for or against the common good. Here, an honest and fruitful dialogue truly capable of listening to different needs and free of special interests, together with a spirit of solidarity and creativity, are essential for the building of the present and future of our planet.

In the same way, and here is the second lesson I would mention, this cultural challenge cannot be met solely on the basis of a technology that, "presented as the only way of solving these problems, in fact proves incapable of seeing the mysterious network of relations between things and so sometimes solves one problem only to create others" (Laudato Si', 20).

This was evidenced by the need to adopt, in 2016, a new Amendment to the Montreal Protocol, the Kigali Amendment. That Amendment has the aim of prohibiting substances which, in themselves, do not contribute to damaging the ozone layer, but which affect the warming of the atmosphere and whose use has increased as a means of replacing certain substances harmful to the ozone layer.

It is important that the Kigali Amendment quickly gain universal approval on the part of the whole family of nations, as has happened with the Vienna Convention and the Montreal Protocol.

In this regard, I am pleased to announce the intention of the Holy See to adhere to the Kigali Amendment. With this gesture, the Holy See

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Statement, attached to the instrument of adhesion on the part of the Holy See to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer and its first four Amendments, 9 April 2008.

desires to continue giving its moral support to all those States committed to the care of our common home.

Moving ahead, the third lesson which I would mention is the importance that this care for our common home be anchored in the realization that "everything is connected".

It can be said that the Kigali Amendment also appeals to this principle, since it represents a sort of bridge between the ozone problem and the phenomenon of global warming, thus highlighting their interaction.

Careful consideration of the various interconnections of our decisions and their resulting impact involves numerous levels of complexity. We are living at an historic moment marked by challenges that are pressing yet stimulating for the creation of a culture effectively directed to the common good. This calls for the adoption of a farsighted vision on how most effectively to promote integral development for all the members of the human family, whether near or far in space or time. This vision must take shape in centres of education and culture where awareness is created, where individuals are trained in political, scientific and economic responsibility, and, more generally, where responsible decisions are made.

The continued acceleration of changes affecting humanity and our planet, coupled today with a more intense pace of life and work, should constantly urge us to ask whether the goals of this progress are truly directed to the common good and to a sustainable and integral human development, or whether they cause harm to our world and to the quality of life of much of humanity, now and in the future (Laudato Si', 18).

A thoughtful response to this question can only be given in the light of a consideration of the three points on which I have focused. First, to give real life to dialogue for the sake of shared responsibility for the care of our common home, one in which no one "absolutizes" his or her own point of view. Then, to make technological solutions part of a broader vision that takes into consideration the variety of existing relationships. Finally, to structure our decisions on the basis of the central concept of what we can call "integral ecology", grounded in the realization that "everything is connected".

I express my prayerful hope that the international ozone regime, as well as other praiseworthy initiatives of the global community on care for our common home, can continue on this complex, challenging, but always stimulating path.

From the Vatican, 7 November 2019

FRANCISCUS

## $\Pi$

#### Occasione initii II Sessionis ordinariae Mundialis Rationis Alimoniae.

To Mr David M. Beasley
Executive Director of the World Food Programme

On the occasion of the opening of the second regular session of the World Food Programme, I am pleased to greet Mr David M. Beasley, Executive Director, and Ambassador Hisham Mohamed Badr, current President of the Executive Board, together with all members and participants.

At the beginning of this new session, you are seeking to formulate practical initiatives aimed at making more effective the fight against hunger in the world. Your many projects include promoting decisive measures to eliminate food waste, a phenomenon that increasingly weighs on our conscience.

In many places, our brothers and sisters do not have access to sufficient and healthy food, while in others, food is discarded and squandered. This is what my predecessor Saint John Paul II called the *paradox of abundance*, which continues to be an obstacle to resolving the problem of feeding humanity (cfr *Address at the Opening of the International Conference on Nutrition*, 5 December 1992).

This paradox involves mechanisms of superficiality, negligence and self-ishness that underlie the culture of waste. Unless we recognize this dynamic and seek to contain it, it will be difficult to honour the commitments of the Paris Agreement on climate change and realize the Sustainable Development Goals of the United Nations 2030 Agenda. Accomplishing this objective is the responsibility not only of international organizations and governments, but of everyone. Families, schools, and the communications media have an important task in educating and raising awareness in this regard. No one can be considered exempt from the need to combat this culture that oppresses so many people, especially the poor and vulnerable in society.

The World Food Programme contributes to this cause by recently launching its global campaign *Stop the Waste*, highlighting the fact that food waste damages the lives of many individuals and prevents the progress of peoples. If we wish to build a future where no one is left behind, we must create a present that radically rejects the squandering of food. Together, without

losing time, by pooling resources and ideas, we can introduce a lifestyle that gives food the importance it deserves. This new lifestyle consists in properly valuing what mother Earth gives us, and will have an impact on humanity as a whole.

I assure you, in addition, that the Catholic Church is working to foster solidarity among all people and desires to cooperate with the World Food Programme by reaffirming that each human being has a right to healthy and sustainable nutrition.

I would like this campaign to help assist all those who in our time suffer the effects of poverty, and to demonstrate that whenever the human person is put at the centre of political and economic decisions, peace and stability are consolidated between nations, even as mutual understanding, the foundation of authentic human progress, everywhere increases.

May your commitment and dedication awaken in all people of good will the desire to build a new and better world under the banner of fraternity, justice and peace. May God bless all those who walk on this path.

From the Vatican, 18 November 2019

**FRANCISCUS** 

## III

Ad participes Conferentiae de statu Mutationis Caeli Nationum Unitarum, Matriti (2-13 Decembris 2019).

To Her Excellency, Mrs. Carolina Schmidt,
Minister of Environment of Chile,
President of the COP25, Twenty-Fifth Session of the Conference of States Parties
to the United Nations Framework Convention on Climate Change
(Madrid, 2-13 December 2019)

On December 12, 2015, the cop21 adopted the Paris Agreement, the implementation of which "will require concerted commitment and generous dedication by each one".<sup>1</sup>

Its rapid entry into force, in less than a year, and the numerous meetings and debates aimed at reflecting on one of the main challenges for humanity,<sup>2</sup> that of climate change, and at identifying the best ways to implement the Paris Agreement, showed a growing awareness on the part of the various actors of the international community of the importance and need to "work together in building our common home".<sup>3</sup>

Sadly, after four years, we must admit that this awareness is still rather weak, unable to respond adequately to that strong sense of urgency for rapid action called for by the scientific data at our disposal, such as those described by the recent Special Reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change (ipcc).<sup>4</sup> These studies show that the current commitments made by States to mitigate and adapt to climate change are far from those actually needed to achieve the goals set by the Paris Agreement.

They demonstrate how far words are from concrete actions!

Presently, there is a growing agreement on the need to promote processes of transition as well as a transformation of our development model,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Words following the Angelus Address, 13 December 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Laudato si, n. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. Laudato si', n. 13. Cfr. Message to the COP23, Marrakesh, 10 November 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. IPCC: Summary for Policymakers of the Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, 6 October 2018. IPCC: Summary for Policymakers of the Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems, 7 August 2019; IPCC: Summary for Policymakers of the Special Report on The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, 24 September 2019.

to encourage solidarity and to reinforce the strong links between the fight against climate change and poverty. This is further demonstrated by the many initiatives implemented or in progress, not only by Governments but also by local communities, the private sector, civil society and individuals. There remains, however, much concern about the ability of such processes to respect the timeline required by science, as well as the distribution of the costs they require.

From this perspective, we must seriously ask ourselves if there is the political will to allocate with honesty, responsibility and courage, more human, financial and technological resources to mitigate the negative effects of climate change, as well as to help the poorest and most vulnerable populations who suffer from them the most.<sup>5</sup>

Numerous studies tell us that it is still possible to limit global warming. To do this we need a clear, far-sighted and strong political will, set on pursuing a new course that aims at refocusing financial and economic investments toward those areas that truly safeguard the conditions of a life worthy of humanity on a "healthy" planet for today and tomorrow.

All this calls us to reflect conscientiously on the significance of our consumption and production models and on the processes of education and awareness to make them consistent with human dignity.

We are facing a "challenge of civilization" in favour of the common good and of a change of perspective that places this same dignity at the centre of our action, which is clearly expressed in the "human face" of climate emergencies. There remains a window of opportunity, but we must not allow it to close. We need to take advantage of this occasion through our responsible actions in the economic, technological, social and educational fields, knowing very well how our actions are interdependent.

Young people today show a heightened sensitivity to the complex problems that arise from this "emergency". We must not place the burden on the next generations to take on the problems caused by the previous ones. Instead, we should give them the opportunity to remember our generation as the one that renewed and acted on – with honest, responsible and courageous awareness – the fundamental need to collaborate in order to preserve

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr. Pope Francis, Video Message to the Climate Actions Summit, New York, 23 September 2019.

and cultivate our common home. May we offer the next generation concrete reasons to hope and work for a good and dignified future! I hope that this spirit will animate the work of cop25, for which I wish every success.

Receive, Madam President, my warmest and most cordial greetings. From the Vatican, 1 December 2019

## FRANCISCUS

## IV

#### Ad participes XXIV Publicae Sessionis Pontificiarum Academiarum.

Al Venerato Fratello Cardinale Gianfranco Ravasi Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e del Consiglio di Coordinamento tra Accademie Pontificie

Mi rivolgo a Lei in occasione della XXIV Solenne Seduta Pubblica delle Pontificie Accademie, circostanza che caratterizza, grazie alla riforma voluta da San Giovanni Paolo II nel 1995, il cammino delle sette Accademie riunite nel Consiglio di Coordinamento, da Lei presieduto, e che trova nella consegna del Premio un momento non secondario del loro impegno a servizio della teologia, della cultura e della vita pastorale della Chiesa. Porgo il mio cordiale saluto ai Cardinali, ai Vescovi, agli Ambasciatori, ai membri delle Accademie e a tutti gli amici presenti.

L'Accademia è un luogo dove il sapere diventa servizio, perché senza un sapere che nasce dalla collaborazione e sfocia nella cooperazione non c'è sviluppo genuinamente e integralmente umano. L'Accademia è, nel campo che le è proprio, un'esperienza e un modello di sinodalità. È anche una forza di evangelizzazione, che appartiene al presente della Chiesa e della sua missione (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 83). E il Premio che oggi ho il piacere di assegnare vuole essere un invito a celebrare il sempre fecondo legame tra Vangelo e cultura.

Questa XXIV edizione è stata organizzata dalla *Pontificia Academia Mariana Internationalis*, che proprio quest'anno festeggia il 60° anniversario della sua istituzione, ad opera di San Giovanni XXIII, l'8 dicembre 1959. Mi compiaccio con il Rev.do P. Stefano Cecchin e i rispettivi Accademici, per il loro impegno nel promuovere la scienza mariologica e favorire un'autentica pietà mariana. Questa Accademia viene così a caratterizzarsi come luogo simile alla "Casa di Maria", dove Gesù crebbe in «età, sapienza e grazia» (*Lc* 2, 46), e dove la Vergine, quale madre accogliente e sposa premurosa, insegna ad essere un "cenacolo" vivente.

Il tema scelto per questa Seduta Pubblica, «Maria, via di pace tra le culture», riassume idealmente il cammino di questi sessant'anni. L'esperienza drammatica delle due guerre mondiali spinse Pio XII a mostrare,

nel segno dell'Assunta, un faro di pace all'umanità inquieta e impaurita. Il Concilio Vaticano II, poi, ha indicato nella Madre del Signore il modello di una Chiesa "maestra in umanità", perché serva delle aspirazioni più profonde del cuore umano.

In San Paolo VI il legame tra la Santa Vergine e il popolo credente risuona alto, chiaro, consapevole e appassionante. Così egli scrisse nella Marialis cultus: «All'uomo contemporaneo, non di rado tormentato tra l'angoscia e la speranza, prostrato dal senso dei suoi limiti e assalito da aspirazioni senza confini, turbato nell'animo e diviso nel cuore, con la mente sospesa dall'enigma della morte, oppresso dalla solitudine mentre tende alla comunione, preda della nausea e della noia, la Beata Vergine Maria, contemplata nella sua vicenda evangelica e nella realtà che già possiede nella Città di Dio, offre una visione serena e una parola rassicurante: la vittoria della speranza sull'angoscia, della comunione sulla solitudine, della pace sul turbamento, della gioia e della bellezza sul tedio e la nausea, delle prospettive eterne su quelle temporali, della vita sulla morte» (n. 57).

San Giovanni Paolo II fece in modo che la Madre del Redentore diventasse motivo e ispirazione per un rinnovato incontro e una ritrovata fraternità quali vie di accesso della Chiesa e del mondo nel nuovo millennio. Per questo, volle che la mariologia avesse il debito ruolo nella formazione teologica universitaria e nel dialogo tra i saperi. Auspicò anche che la mariologia entrasse nelle questioni cruciali del nostro tempo.

Infine, Benedetto XVI esortò gli studiosi ad approfondire maggiormente il rapporto tra mariologia e teologia della Parola. «Da ciò – disse – potrà venire grande beneficio sia per la vita spirituale che per gli studi teologici e biblici. Infatti, quanto l'intelligenza della fede ha tematizzato in relazione a Maria si colloca nel centro più intimo della verità cristiana» (Esort. ap. postsin. Verbum Domini, 27).

La Pontificia Academia Mariana Internationalis ha accompagnato il Magistero universale della Chiesa con la ricerca e il coordinamento degli studi mariologici; con i Congressi Mariologico-Mariani Internazionali, di cui il 25° sarà celebrato il prossimo anno; collaborando con i vari centri di studio ecclesiastici e laici; e, infine, attraverso la cooperazione con diverse istituzioni accademiche. Questi impegni sono una chiara testimonianza di come la mariologia sia una presenza necessaria di dialogo fra le culture, capace di alimentare la fraternità e la pace.

Desiderando, pertanto, promuovere e incoraggiare la ricerca teologica, e particolarmente quella indirizzata ad approfondire i temi mariologici, sono lieto di assegnare il Premio delle Pontificie Accademie, ex aequo, alla dottoressa Carme López Calderón, per l'opera Grabados de Augsburgo para un ciclo emblemático portugués. Los azulejos de la iglesia del convento de Jesús de Setúbal, e al Reverendo dott. Ionuț-Cătălin Blidar, per lo studio dal titolo L'umanità immacolata di Maria – icona del logos di Dio, compimento della stirpe eletta e frutto dell'albero della croce. Un approccio ecumenico alla mariologia immacolatista greco-latina (sec. II-XIV). Inoltre, sono lieto di assegnare la Medaglia del Pontificato all'Istituto Mariologico Croato.

Affido ciascuno di voi alla Vergine Maria, Madre di Tenerezza, perché accompagni il vostro cammino personale e accademico. Di vero cuore imparto a tutti voi e alle vostre famiglie e comunità una speciale Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 4 dicembre 2019

FRANCESCO

#### **NUNTIUS TELEVISIFICUS**

Ad participes IX editionis Festivitatis Socialis Doctrinae Ecclesiae (Veronae, 21-24 Novembris 2019).\*

Un cordiale saluto a tutti voi che partecipate alla nona edizione del Festival della dottrina sociale della Chiesa. Il tema che avete scelto quest'anno è: «Essere presenti: polifonia sociale».

La presenza non è una teoria, ha una fisicità, è concreta. Si esprime in vicinanza, condivisione, accompagnamento o nel semplice stare accanto a qualcuno. La presenza ha un'efficacia decisiva che tutti abbiamo provato perché tutti conosciamo la differenza tra essere soli ed avere qualcuno accanto. Essere presenti significa togliere dall'isolamento e far giungere quel calore umano che ravviva l'esistenza di chi incontriamo. La presenza permette di vedere l'altro e di essere visti da lui, attivando una dinamica relazionale che accende la vita. Essere presenti significa tenere gli occhi aperti per evitare che qualcuno rimanga escluso dal nostro sguardo. Chi non è visto da nessuno, entra a far parte della schiera degli invisibili formata da emarginati, poveri, scartati, sfruttati. Non vederli è il modo più sbrigativo per non farci problemi; eppure loro ci sono e, anche se facciamo finta di non vederli, esistono. Essere presenti significa prendere l'iniziativa, fare il primo passo, andare incontro, arrivare all'incrocio delle strade dove si trovano i tanti esclusi. È bello pensare ad una presenza diffusa, che abita tutti i luoghi, porta tenerezza e opera come il lievito. Immersi nella pasta dell'umanità pronti a prendersi cura dei fratelli. Possiamo articolare il significato della presenza con tre verbi: vedere, fermarsi, toccare.

Vedere è il primo passo che aiuta ad uscire da noi stessi e ci fa guardare in faccia la vita così come si presenta. Quello che vediamo ci può anche spaventare, indurci a scappare e negare ciò che abbiamo visto.

Vedere l'altro chiede di fermarsi: la presenza non è una corsa, è stare con l'altro. Correre non ci fa accorgere di tanti volti e tanti sguardi. Quante persone solo molto tardi nella vita si accorgono di aver corso e di non mai aver avuto il tempo di fermarsi a giocare con i propri figli, di dialogare con i genitori anziani, di curare gli affetti, di non essere stati disponibili

<sup>\*</sup> Die 21 Novembris 2019.

ad aiutare. Quando si vuol bene ad una persona si prova il desiderio forte di stare con lei e non di correre altrove.

Infine la presenza si esprime anche nel toccare, nel togliere la distanza con l'altro, nel trasmettere calore, nel farsi carico, nel prendersi cura.

Una presenza così intesa è mite e dialogante ed è alla portata di tutti. Per risolvere i problemi non c'è bisogno di grandi manager o di uomini forti, ma è necessario essere uniti nell'impegno di non cedere all'indifferenza. Ognuno con la le proprie qualità e i propri doni può diventare costruttore di fraternità. Il mondo cambia non se qualcuno fa i miracoli, ma se tutti ogni giorno fanno quello che devono fare. Il cambiamento duraturo parte sempre dal basso, non è mai solo un'operazione di vertice. C'è bisogno di tutti per ricostruire il tessuto sociale e percepire la forza di essere popolo. In quest'ottica sono tutti importanti: l'ammalato, il povero, il bambino, il vecchio, l'operaio, il professionista, l'imprenditore, il dotto e l'ignorante.

È urgente non imbrigliare la libertà di fare il bene. Il nostro Paese va avanti perché tante persone nel silenzio vivono onestamente, lavorano, sono solidali, si prendono cura di chi è nel bisogno. Auguro a tutti voi che partecipate al nono festival della Dottrina Sociale della Chiesa di essere tessitori di un tessuto sociale nel quale la presenza diventa un dono che fa risplendere la bellezza della fraternità.

Rinnovo il mio saluto cordiale a tutti i partecipanti al nono Festival della Dottrina Sociale della Chiesa e in particolare ai molti volontari che offrono gratuitamente la loro disponibilità. Un saluto al Vescovo di Verona, Mons. Giuseppe Zenti, che ospita questa manifestazione, e un grazie a Don Vincenzi per il servizio svolto, per la diffusione, la conoscenza, la sperimentazione della dottrina sociale della Chiesa. Grazie!

#### **CONVENTIO**

Pactio Libellorum Diplomaticorum inter Sanctam Sedem et Rempublicam Angolanam de necessitudine inter Ecclesiam Catholicam et Statum.\*

TRA
LA SANTA SEDE
E
LA REPUBBLICA
DI ANGOLA

ACORDO-QUADRO
ENTRE
A REPÚBLICA DE
ANGOLA
E
A SANTA SÉ

La Santa Sede e la Repubblica di Angola, d'ora in avanti denominate le Parti:

- Desiderose di definire il quadro giuridico delle relazioni tra la Chiesa cattolica e lo Stato angolano;
- Riconoscendo la necessità di riaffermare, rafforzare e approfondire i legami di amicizia, solidarietà e cooperazione tra le Parti;
- Avendo in considerazione la storica rappresentatività della Chiesa cattolica in Angola e la sua funzione al servizio del progresso e del benessere spirituale, morale, sociale, culturale, pedagogico e di salute pubblica del Popolo angolano;
- Richiamando i principi internazionalmente riconosciuti in materia di libertà religiosa;

A República de Angola e a Santa Sé, daqui em diante designadas Partes:

- Desejosas de definir o quadro jurídico das relações entre a Igreja Católica e o Estado angolano;
- Reconhecendo a necessidade de reafirmar, fortalecer e aprofundar os laços de amizade, solidariedade e cooperação entre as Partes;
- Tendo em conta a representatividade histórica da Igreja Católica em Angola e o seu papel ao serviço do progresso e do bem-estar espiritual, moral, social, cultural, pedagógico e de saúde pública do povo angolano;
- Recordando os princípios internacionalmente reconhecidos em matéria de liberdade religiosa;

 $<sup>^{\</sup>ast}$  Haec Conventio publici iuris facta erit etiam in AAS, CXIII (2021), Numerus Specialis (15 Sept. 2021), 45-63.

#### Concordano quanto segue:

### ARTICOLO 1 (Ambito)

- 1. Le Parti riaffermano che la Chiesa cattolica e lo Stato angolano sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, e dichiarano di rispettare nelle loro relazioni tale principio e di lavorare congiuntamente per il benessere spirituale e materiale della persona umana, così come per la promozione del bene comune.
- 2. I termini del presente Accordo Quadro si applicano esclusivamente alla situazione giuridica della Chiesa cattolica nella Repubblica di Angola, pur considerando che la diocesi di São Tomé e Príncipe fa parte della Conferenza Episcopale di Angola e São Tomé.
- 3. Le relazioni tra la Santa Sede e lo Stato angolano sono assicurate mediante un Nunzio Apostolico nella Repubblica di Angola e un Ambasciatore di Angola presso la Santa Sede.

## ARTICOLO 2 (Libertà religiosa)

La Repubblica di Angola riconosce alla Chiesa cattolica il libero esercizio della sua missione apostolica, in particolare in riferimento alla professione della fede, al culto, al governo ecclesiastico, all'educazione, alle opere di carità, così come

#### Acordam quanto segue:

### ARTIGO 1.° (Âmbito)

- 1. As Partes reafirmam que o Estado angolano e a Igreja Católica são, cada qual na sua própria ordem, independentes e soberanos, e declaram respeitar nas suas relações tal princípio, trabalhar juntos para o bem-estar espiritual e material da pessoa humana, assim como para a promoção do bem comum.
- 2. Os termos do presente Acordo-Quadro aplicam-se exclusivamente à situação jurídica da Igreja Católica na República de Angola, mesmo considerando que a diocese de São Tomé e Príncipe faz parte da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé.
- 3. As relações entre o Estado angolano e a Santa Sé são asseguradas mediante um Embaixador de Angola junto da Santa Sé e um Núncio Apostólico na República de Angola.

## Artigo 2.° (Liberdade religiosa)

A República de Angola reconhece à Igreja Católica o livre exercício da sua missão apostólica, em particular quanto à profissão da fé, ao culto, ao governo eclesiástico, à educação, às obras de caridade, bem como às actividades das associações per le attività delle associazioni e delle istituzioni cattoliche, nei termini del presente Accordo Quadro.

## ARTICOLO 3 (Riconoscimento)

- 1. La Repubblica di Angola riconosce alla Chiesa cattolica la condizione di persona morale, nei termini del diritto canonico.
- 2. La Repubblica di Angola riconosce, inoltre, la personalità giuridica nell'ordinamento civile angolano alle persone giuridiche ecclesiastiche che hanno personalità giuridica pubblica in conformità alle disposizioni del diritto canonico, come: Conferenza Episcopale di Angola e São Tomé, Arcidiocesi, Diocesi, Amministrazioni Apostoliche, Prefetture Apostoliche, Vicariati Apostolici, Parrocchie, Missioni, Santuari, Congregazioni e Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica, Seminari, associazioni, scuole e istituzioni educative di tutti i livelli e istituzioni sanitarie.
- 3. La personalità giuridica civile delle persone giuridiche canoniche, di cui al numero precedente, è riconosciuta dalla Repubblica di Angola mediante l'iscrizione dell'atto costitutivo nel rispettivo registro statale, nei termini della legislazione angolana applicabile, dovendo allo stesso tempo essere messe a verbale tutte le alterazioni subite dall'atto stesso.

e das instituições católicas, nos termos do presente Acordo-Quadro.

## Artigo 3.° (Reconhecimento)

- A República de Angola reconhece à Igreja Católica a condição de pessoa moral, nos termos do direito canónico.
- 2. Além disso, a República de Angola reconhece a personalidade jurídica no ordenamento civil angolano às pessoas jurídicas eclesiásticas que têm personalidade jurídica pública em conformidade com as disposições do direito canónico, tais como: Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Arquidioceses, Dioceses, Administrações Apostólicas, Prefeituras Apostólicas, Vicariatos Apostólicos, Paróquias, Missões, Santuários, Congregações e Institutos de Vida Consagrada, Sociedades de Vida Apostólica, Seminários, associações, escolas e instituições educativas de todos os níveis e instituições de saúde.
- 3. A personalidade jurídica civil das pessoas jurídicas canónicas, citadas no número anterior, é reconhecida pela República de Angola mediante a inscrição do acto constitutivo no respectivo registo estatal, nos termos da legislação angolana aplicável, devendo ao mesmo tempo ser averbadas todas as alterações por que passe o próprio acto.

## ARTICOLO 4 (Leggi ecclesiastiche)

- 1. Spetta esclusivamente all'autorità ecclesiastica fissare liberamente, nei termini del diritto canonico, le leggi regolatrici nell'ambito della sua competenza, così come erigere, modificare o sopprimere le istituzioni ecclesiastiche in generale, le circoscrizioni ecclesiastiche e tutte le persone giuridiche ecclesiastiche.
- 2. Gli atti di modifica o estinzione delle circoscrizioni e altre giurisdizioni ecclesiastiche, che sono state riconosciute nei termini dell'Articolo 3 n. 2, saranno notificati dalla competente autorità ecclesiastica all'Ufficio competente dello Stato.

## ARTICOLO 5 (Garanzia della libertà di comunicazione)

1. La Repubblica di Angola garantisce alla Chiesa cattolica, nella persona dei responsabili, dei membri delle sue istituzioni e dei laici, la libertà di comunicare e mantenere relazioni con la Santa Sede, con le Conferenze Episcopali di altri Paesi, così come con Chiese locali, con persone fisiche ed organismi che si trovano all'interno o all'esterno del territorio angolano.

## Artigo 4.° (Leis eclesiásticas)

- 1. Compete exclusivamente à autoridade eclesiástica fixar livremente, nos termos do direito canónico, as leis reguladoras no domínio da sua competência, bem como erigir, modificar ou suprimir as instituições eclesiásticas em geral, as circunscrições eclesiásticas e todas as pessoas jurídicas eclesiásticas.
- 2. Os actos de alteração ou extinção das circunscrições e outras jurisdições eclesiásticas, que foram reconhecidas nos termos do Artigo 3.º n. 2, serão notificados pela autoridade eclesiástica competente à devida Repartição do Estado.

## Artigo 5.° (Garantia da liberdade de comunicação)

1. A República de Angola garante à Igreja Católica, na pessoa dos responsáveis, dos membros das suas instituições e dos leigos, a liberdade de comunicar e manter relações com a Santa Sé, com as Conferências Episcopais de outros países, como também com Igrejas locais, com pessoas físicas e organismos presentes dentro ou fora do território angolano.

2. La Repubblica di Angola crea condizioni per facilitare l'emissione del visto di entrata e la concessione del permesso di permanenza del personale missionario non angolano.

#### Articolo 6 (Luoghi di culto)

- 1. La Repubblica di Angola garantisce l'inviolabilità dei luoghi di culto ecclesiastici, cioè chiese, cappelle, oratori, spiazzi e loro annessi. Detti luoghi non possono essere destinati ad altri usi, eccetto per gravi ragioni e con il consenso esplicito dell'autorità ecclesiastica da cui dipendono.
- 2. L'inviolabilità, a cui si riferisce il numero precedente, si applica anche a residenze episcopali, monasteri, cimiteri, seminari, noviziati, residenze di sacerdoti, conventi di religiosi e religiose, come anche alle opere sociali.
- 3. Nel caso in cui le condizioni dei luoghi di culto presentino gravi rischi e danni per l'incolumità delle persone o dei beni, le autorità civili devono adottare misure di protezione, compreso l'avvertimento alle autorità ecclesiastiche.

2. A República de Angola cria condições para facilitar a emissão do visto de entrada e a concessão da autorização de permanência do pessoal missionário não angolano.

## Artigo 6.° (Lugares de cultos)

- 1. A República de Angola garante a inviolabilidade dos lugares de culto eclesiásticos, como sejam igrejas, capelas, oratórios, esplanadas e seus anexos. Tais lugares não podem ser destinados a outros usos, a não ser por ponderosas razões e com o consentimento explícito da autoridade eclesiástica de que dependem.
- 2. A inviolabilidade, a que se refere o número anterior, aplica-se também a residências episcopais, mosteiros, cemitérios, seminários, noviciados, residências de sacerdotes, conventos de religiosos e religiosas, bem como às obras sociais.
- 3. No caso em que as condições dos lugares de culto apresentem graves riscos e danos para a segurança das pessoas ou dos bens, as autoridades civis devem tomar medidas de protecção, inclusive advertindo as autoridades eclesiásticas.

## ARTICOLO 7 (Nomine ecclesiastiche)

- 1. Tutte le nomine ecclesiastiche, così come l'attribuzione di uffici ecclesiastici, sono di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica, in conformità con le norme del diritto canonico.
- 2. La nomina, il trasferimento, la rimozione e l'accettazione della rinuncia dei Vescovi compete esclusivamente alla Santa Sede, che ne dà previa informazione, a titolo di cortesia e riservatamente, al Governo della Repubblica di Angola.
- 3. La Santa Sede assicura che nessuna circoscrizione ecclesiastica di Angola dipenderà da un Vescovo la cui sede episcopale si trovi fuori del territorio pazionale

# ARTICOLO 8 (Sigillo sacramentale, segreto professionale e inviolabilità degli archivi)

- 1. Il sigillo sacramentale della Confessione è sempre ed assolutamente inviolabile.
- 2. La Repubblica di Angola rispetta il segreto professionale dei sacerdoti, dei religiosi e delle religiose. Essi non possono essere obbligati a rispondere ai magistrati, o ad altre autorità, su materie di cui abbiano avuto conoscenza nell'esercizio del loro ministero o nel foro interno.

## Artigo 7.° (Nomeações eclesiásticas)

- 1. Todas as nomeações eclesiásticas, bem como a atribuição de ofícios eclesiásticos, são de competência exclusiva da autoridade eclesiástica, em conformidade com as normas do direito canónico.
- 2. A nomeação, a transferência, a remoção e a aceitação da renúncia dos Bispos compete exclusivamente à Santa Sé, que, a título de cortesia e confidencialmente, delas informa previamente o Governo da República de Angola.
- 3. A Santa Sé assegura que nenhuma circunscrição eclesiástica de Angola dependerá de um Bispo cuja sede episcopal se encontre fora do território nacional.

# Artigo 8.° (Sigilo sacramental, segredo profissional e inviolabilidade dos arquivos)

- 1. O sigilo sacramental da Confissão é sempre e absolutamente inviolável.
- 2. A República de Angola respeita o segredo profissional dos sacerdotes, dos religiosos e das religiosas. Eles não podem ser obrigados a responder aos magistrados, ou a outras autoridades, sobre matérias de que tiveram conhecimento no exercício do seu ministério ou no foro interno.

3. La Repubblica di Angola garantisce l'inviolabilità degli archivi, dei registri e degli altri documenti appartenenti alla Chiesa cattolica.

#### ARTICOLO 9

#### (Cause contro ecclesiastici)

- 1. Le cause contenziose e penali contro i chierici o i religiosi per delitti, previsti nella legge della Repubblica di Angola, sono giudicate dai Tribunali dello Stato.
- 2. Dopo l'apertura formale del procedimento, l'autorità giudiziaria informa per iscritto il Vescovo della diocesi, in cui il chierico o il religioso opera, purché tale comunicazione non implichi pregiudizio per le finalità del procedimento e per il segreto processuale.
- 3. Nel caso che si tratti di un Vescovo o di una persona assimilata al Vescovo Diocesano secondo il diritto canonico, verrà informata immediatamente la Santa Sede mediante la Nunziatura Apostolica in Angola.
- 4. La responsabilità penale relativa a infrazioni, commesse da ecclesiastici, è esclusivamente personale. Le pene, che ne risultino, possono essere inflitte soltanto alle persone fisiche che le hanno commesse. Inoltre, solo queste persone fisiche risponderanno con i propri beni personali ai danni, materiali, immateriali o morali, legati all'illecito civile o al reato penale.

3. A República de Angola garante a inviolabilidade dos arquivos, registos e outros documentos que pertençam à Igreja Católica.

#### ARTIGO 9.°

#### (Causas contra eclesiásticos)

- As causas contenciosas e penais contra os clérigos ou os religiosos por delitos, previstos na lei da República de Angola, são julgadas pelos Tribunais do Estado.
- 2. Após a abertura formal do procedimento, a autoridade judiciária informa por escrito o Ordinário da diocese, onde o clérigo ou o religioso trabalha, desde que tal comunicação não implique prejuízos para as finalidades do procedimento e para o segredo de justiça.
- 3. No caso de se tratar de um Bispo ou de uma pessoa equiparada segundo o direito canónico ao Bispo diocesano, a Santa Sé será informada imediatamente através da Nunciatura Apostólica em Angola.
- 4. A responsabilidade civil ou criminal relativa aos delitos civis e aos crimes cometidos por eclesiásticos é exclusivamente pessoal. As sanções resultantes dos mesmos só podem ser impostas às pessoas físicas que os cometeram. Além disso, apenas estas pessoas físicas responderão com os seus bens pessoais aos danos materiais, imateriais ou morais ligados ao delito civil ou ao crime.

### ARTICOLO 10 (Patrimonio ecclesiastico)

- 1. Le persone giuridiche di cui all'Articolo 3 n. 2 del presente Accordo Quadro possono acquisire, possedere e disporre liberamente di beni mobili ed immobili, nel quadro tanto della legislazione angolana quanto di quella canonica.
- 2. Le persone giuridiche di cui all'Articolo 3 n. 2 del presente Accordo Quadro possono costituire fondazioni o istituzioni similari, le cui attività, quanto agli effetti civili, sono soggette alla legislazione angolana in vigore.

## Articolo 11 (Costruzione e modifiche degli immobili ecclesiastici)

- 1. La Chiesa cattolica ha il diritto di costruire chiese ed edifici ecclesiastici, di ampliarli e di modificarne la configurazione, purché sia osservata la legislazione civile, vigente in materia edilizia.
- 2. La Repubblica di Angola riconosce alla Chiesa cattolica il diritto di chiedere, dentro o fuori del Paese, aiuti finanziari per la costruzione, riparazione o ampliamento di luoghi di culto ed altri edifici destinati alla sua missione religiosa, educativa, sanitaria e di assistenza sociale.

## ARTIGO 10.° (Património eclesiástico)

- 1. As pessoas jurídicas referidas no Artigo 3.º n. 2 do presente Acordo-Quadro podem adquirir, possuir e dispor livremente de bens móveis e imóveis, no quadro tanto da legislação angolana como da canónica.
- 2. As pessoas jurídicas referidas no Artigo 3.º n. 2 do presente Acordo-Quadro podem constituir fundações ou instituições similares, cujas actividades, quanto aos seus efeitos civis, estão sujeitas à legislação angolana em vigor.

## Artigo 11.° (Construção e alterações dos imóveis eclesiásticos)

- 1. A Igreja Católica tem o direito de construir igrejas e edifícios eclesiásticos, ampliá-los e modificar a sua configuração, desde que seja observada a legislação civil vigente no âmbito da construção.
- 2. A República de Angola reconhece à Igreja Católica o direito de solicitar, dentro ou fora do País, ajuda financeira para a construção, reparação ou ampliação de lugares de culto e outros edifícios destinados à sua missão religiosa, educativa, sanitária e de assistência social.

- 3. Le competenti autorità statali non devono prendere in considerazione richieste di sostegno concernenti la costruzione di chiese o di altre strutture ecclesiastiche, se non dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta del Vescovo Diocesano del luogo in cui si trova il terreno sul quale si prevede la costruzione.
- 4. Nel caso di strutture che appartengono a Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica, è necessaria l'autorizzazione del Vescovo Diocesano e anche quella del Superiore competente.

## Articolo 12 (Esenzioni tributarie)

- 1. La Repubblica di Angola riconosce che le persone giuridiche di cui all'Articolo 3 n. 2 del presente Accordo Quadro, che siano state costituite dalle competenti autorità ecclesiastiche per il perseguimento di fini religiosi, non sono soggette ad alcuna imposta su:
  - a) le prestazioni dei credenti per l'esercizio del culto e dei riti;
  - b) i donativi per la realizzazione dei lori scopi religiosi;
  - c) il ricavato delle collette pubbliche con fini religiosi;
  - d) la distribuzione gratuita di pubblicazioni contenenti dichiarazioni, avvisi o istruzioni religiose, e la loro affissione nei luoghi di culto.

- 3. As competentes autoridades estatais não devem tomar em consideração pedidos de apoio concernentes à construção de igrejas ou de outras estruturas eclesiásticas, senão depois de ter recebido a autorização escrita do Bispo diocesano do lugar onde se encontra o terreno em que se projecta tal construção.
- 4. No caso de estruturas pertencentes a Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, é necessária a autorização do Bispo diocesano e também a do Superior competente.

#### Artigo 12.° (Isenções tributárias)

- 1. A República de Angola reconhece que as pessoas jurídicas referidas no Artigo 3.º n. 2 do presente Acordo-Quadro, que tenham sido constituídas pelas competentes autoridades eclesiásticas para a prossecução de fins religiosos, não estão sujeitas a qualquer imposto sobre:
  - a) as prestações dos crentes para o exercício do culto e dos ritos;
  - b) os donativos para a realização dos seus fins religiosos;
  - c) o resultado das colectas públicas com fins religiosos;
  - d) a distribuição gratuita de publicações com declarações, avisos ou instruções religiosas, e a sua afixação nos lugares de culto.

- 2. Gli enti menzionati nel numero precedente sono ugualmente esentati da imposte su:
  - a) i luoghi di culto o altri edifici o parti di essi direttamente destinati alla realizzazione di fini religiosi;
  - b) le installazioni di appoggio, diretto ed esclusivo, alle attività con scopi religiosi;
  - c) i Seminari o qualsiasi istituto destinato alla formazione ecclesiastica o all'insegnamento della religione cattolica;
  - d) le dipendenze o annessi ai beni immobili descritte nei punti da a) a c), a uso di istituzioni private di solidarietà sociale, nei termini del regime legale applicabile a questi enti;
  - e) i giardini e gli spazi antistanti ai beni immobili descritti nei punti da a) a d), quando non siano destinati a fini lucrativi;
  - f) i beni mobili di carattere religioso, che siano integrati negli immobili di cui ai punti precedenti o siano accessori di essi.
- 3. Gli enti previsti nel n. 1 sono esenti, inoltre, dalle imposte di bollo e da tutte le imposte sulla trasmissione di beni che incidano su:
  - a) acquisti onerosi di beni immobili per fini religiosi;

- 2. As entidades previstas no número anterior estão igualmente isentas de impostos sobre:
  - a) os lugares de culto ou outros prédios ou partes deles directamente destinados à realização de fins religiosos;
  - b) as instalações de apoio directo e exclusivo às actividades com fins religiosos;
  - c) os Seminários ou quaisquer estabelecimentos destinados à formação eclesiástica ou ao ensino da religião católica;
  - d) as dependências ou anexos dos bens imóveis descritos nas alíneas
     a) a c) para uso de instituições particulares de solidariedade social, nos termos do regime legal aplicável a estas entidades;
  - e) os jardins e os logradouros dos bens imóveis descritos nas alíneas a) a d), desde que não estejam destinados a fins lucrativos;
  - f) os bens móveis de carácter religioso, que estejam integrados nos imóveis referidos nas alíneas anteriores ou sejam seus acessórios.
- 3. As entidades previstas no n.º 1 estão ainda isentas do imposto do selo e de todos os impostos sobre a transmissão de bens que incidam sobre:
  - a) aquisições onerosas de bens imóveis para fins religiosos;

- b) qualsiasi acquisto a titolo gratuito di beni per fini religiosi;
- c) atti di istituzione di fondazioni, una volta iscritte nell'apposito registro dello Stato, a termine di legge.
- 4. Le persone giuridiche canoniche menzionate nei numeri precedenti, quando svolgano anche attività con fini diversi da quelli religiosi, considerati tali dal diritto angolano, come, tra gli altri, quelli di solidarietà sociale, di educazione, salute e cultura, insieme a quelli commerciali e lucrativi, sono soggette al regime fiscale applicabile alla rispettiva attività.
- 5. La procedura per l'esenzione dai diritti doganali, come anche l'elencazione dei rispettivi beni mobili a cui si riferisce il punto f) del n. 2 del presente Articolo, è regolata dalle disposizioni della legislazione angolana.

## ARTICOLO 13 (Accesso ai mezzi di comunicazione sociale)

La Repubblica di Angola riconosce e garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di:

 a) redigere, pubblicare, divulgare e vendere libri, giornali e materiale audio-visivo che siano propri della sua azione spiri-

- b) quaisquer aquisições a título gratuito de bens para fins religiosos;
- c) actos de instituição de fundações, uma vez inscritas no devido registo do Estado, segundo os termos legais.
- 4. As pessoas jurídicas canónicas, referidas nos números anteriores, quando desenvolvem também actividades com fins diversos dos religiosos, assim considerados pelo direito angolano, como, entre outros, os de solidariedade social, de educação, saúde e cultura, conjuntamente com fins comerciais e lucrativos, estão sujeitas ao regime fiscal aplicável à respectiva actividade.
- 5. O procedimento para a isenção dos direitos aduaneiros, bem como o inventário dos respectivos bens móveis, a que se refere a alínea f) do n.º 2 do presente Artigo, é regulado pelo disposto na legislação angolana.

## Artigo 13.° (Acesso aos meios de comunicação social)

A República de Angola reconhece e garante à Igreja Católica o direito de:

 a) editar, publicar, divulgar e vender livros, jornais e material audio-visual que sejam próprios da sua acção espiri-

- tuale e, in generale, organizzare liberamente tutte le attività
  di informazione o di diffusione
  strettamente collegate alla sua
  missione spirituale e sociale,
  nel rispetto dell'ordine pubblico e della dignità e della libertà
  dei cittadini;
- b) creare e gestire direttamente emittenti radiofoniche e televisive e altri organi di informazione, il cui esercizio deve essere in accordo con la legislazione in vigore nella Repubblica di Angola;
- c) avere libero accesso ai mezzi pubblici di comunicazione sociale, giornali, radio, televisione e altri mezzi tecnici moderni di comunicazione, nei termini di legge.

### ARTICOLO 14 (Famiglia e matrimonio canonico)

- 1. In ragione del valore spirituale, morale ed educativo del matrimonio canonico, la Repubblica di Angola riconosce ad esso un'importanza particolare nell'edificazione della famiglia in seno alla Nazione.
- 2. Sono riconosciuti gli effetti civili del matrimonio celebrato in conformità con le leggi canoniche, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto negli appositi registri dello stato civile, nei termini da definire nella legge angolana.

- tual e, em geral, organizar livremente todas as actividades de informação ou de difusão estritamente ligadas à sua missão espiritual e social, no respeito pela ordem pública, a dignidade e a liberdade dos cidadãos;
- b) criar e gerir directamente emissoras radiofónicas e televisivas e outros órgãos de informação, cujo exercício deve estar de acordo com a legislação em vigor na República de Angola;
- c) ter livre acesso aos meios públicos de comunicação social, jornais, rádio, televisão e outros meios técnicos modernos de comunicação, nos termos da lei.

## Artigo 14.° (Família e matrimónio canónico)

- 1. Em razão do valor espiritual, moral e educativo do matrimónio canónico, a República de Angola reconhece-lhe uma importância particular na edificação da família no seio da Nação.
- 2. São reconhecidos os efeitos civis ao matrimónio celebrado em conformidade com as leis canónicas, desde que o Assento de casamento seja transcrito nos devidos registos do estado civil, em termos a definir na lei angolana.

- 3. Le pubblicazioni del matrimonio si effettuano non solo nelle rispettive chiese parrocchiali, ma anche nei competenti uffici del registro civile.
- 4. Il ministro del matrimonio deve avere nazionalità angolana o, se è straniero, l'autorizzazione di residenza temporanea o permanente in Angola.

#### ARTICOLO 15

#### (Erezione di istituzioni)

- 1. La Repubblica di Angola riconosce alla Chiesa cattolica il diritto di erigere istituzioni educative, sanitarie, sociali, culturali ed umanitarie, in accordo con la propria dottrina.
- 2. Nel quadro del programma di sviluppo sociale, il Governo angolano può sovvenzionare materialmente o finanziariamente le istituzioni della Chiesa nell'ambito del partenariato con lo Stato, per quanto riguarda la formazione integrale della persona umana, la salute e la promozione del bene comune di tutti gli angolani.
- 3. Nel quadro dei principi costituzionali, lo Stato riconosce che l'utilizzo del suolo a fini caritativi, educativi, sanitari e sociali costituisce un uso razionale ed efficace dello stesso e decide di trasferirlo a quelle istituzioni della Chiesa cattolica che intendano utilizzarlo, secondo la propria dottrina, per dette finalità,

- 3. Os proclamas do casamento fazem-se não só nas respectivas igrejas paroquiais mas também nas repartições competentes do registo civil.
- 4. O ministro celebrante do casamento deve ter nacionalidade angolana ou, se for estrangeiro, ter a autorização de residência temporária ou permanente em Angola.

#### Artigo 15.°

#### (Criação de instituições)

- 1. A República de Angola reconhece à Igreja Católica o direito de criar instituições educativas, sanitárias, sociais, culturais e humanitárias, de acordo com a sua doutrina.
- 2. No quadro do seu programa de desenvolvimento social, o Governo angolano pode subsidiar, material ou financeiramente, as instituições da Igreja no âmbito de parcerias com o Estado, no que diz respeito à formação integral da pessoa humana, à saúde e à promoção do bem comum de todos os angolanos.
- 3. No quadro dos princípios constitucionais, o Estado reconhece que a utilização do solo para fins caritativos, educativos, sanitários e sociais constitui um uso racional e eficaz do mesmo e decide transferi-lo para as instituições da Igreja Católica que pretendam utilizá-lo segundo a sua doutrina para tais

a beneficio delle comunità che ne abbiano necessità.

4. La Repubblica di Angola si impegna ad appoggiare il restauro degli immobili della Chiesa cattolica che siano stati danneggiati durante la guerra, così come a continuare ad accrescere e sviluppare programmi di sostegno nei confronti delle persone giuridiche di cui all'Articolo 3 n. 2 del presente Accordo Quadro. Detto appoggio sarà regolato mediante intese specifiche tra la Conferenza Episcopale di Angola e São Tomé, debitamente autorizzata dalla Santa Sede, e la competente autorità statale.

#### ARTICOLO 16

#### (Vincoli di carattere religioso)

- 1. Dato il peculiare carattere religioso e di beneficenza della Chiesa cattolica e delle sue istituzioni, il vincolo tra i ministri ordinati o i fedeli consacrati mediante voti e le Diocesi o gli Istituti Religiosi ed equiparati è di carattere religioso e, pertanto, non genera per se stesso alcun vincolo lavorativo, a meno che non risulti provato lo snaturamento della istituzione ecclesiastica.
- 2. I compiti di indole apostolica, pastorale, liturgica, catechetica, assistenziale, di promozione umana e simili sono realizzati a titolo volontario.

finalidades, em benefício das comunidades que dele necessitam.

4. A República de Angola compromete-se a apoiar a reabilitação dos imóveis da Igreja Católica que foram danificados durante a guerra, bem como continuar a fomentar e desenvolver programas de apoio às pessoas jurídicas referidas no Artigo 3.º n. 2 do presente Acordo-Quadro. O referido apoio será regulado através de acordos específicos entre a autoridade estatal competente e a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, devidamente autorizada pela Santa Sé.

#### Artigo 16.°

#### (Vínculos de carácter religioso)

- 1. Dado o carácter religioso e beneficente peculiar da Igreja Católica e das suas instituições, o vínculo entre os ministros ordenados ou os fiéis consagrados mediante votos e as Dioceses ou os Institutos Religiosos e equiparados é de carácter religioso e, por conseguinte, não gera por si mesmo vínculo laboral, a não ser que seja provado o desvirtuamento da instituição eclesiástica.
- As tarefas de índole apostólica, pastoral, litúrgica, catequética, assistencial, de promoção humana e semelhantes são realizadas a título voluntário.

## ARTICOLO 17 (Assistenza religiosa)

- 1. La Repubblica di Angola riconosce alla Chiesa cattolica il diritto di esercitare le proprie responsabilità e funzioni pastorali a favore dei fedeli cattolici che si trovano e vivono in strutture penitenziarie, ospedaliere, portuali e aeroportuali, così come in istituti di assistenza medica e sociale.
- 2. In forza del numero precedente, la Chiesa cattolica può nominare, a norma del diritto canonico e del disposto dell'Articolo 7 del presente Accordo Quadro, Assistenti Religiosi per operare nelle suddette strutture.

#### Articolo 18 (Istituzioni di insegnamento)

- La Repubblica di Angola riconosce il diritto della Chiesa cattolica di:
  - a) erigere e dirigere scuole proprie, anche a livello di insegnamento superiore, in accordo con la dottrina della Chiesa e il diritto angolano;
  - b) scegliere gli insegnanti con requisiti richiesti dalla legislazione angolana per le sue scuole, i quali hanno il diritto di essere integrati nel sistema educativo nazionale.

#### Artigo 17.° (Assistência religiosa)

- 1. A República de Angola reconhece à Igreja Católica o direito de exercer as suas responsabilidades e funções pastorais em favor dos fiéis católicos que se encontram e vivem em estruturas penitenciárias, hospitalares, portuárias e aeroportuárias, bem como nos institutos de assistência médica e social.
- 2. Em virtude do número anterior, a Igreja Católica pode, nos termos do direito canónico e do disposto no artigo 7.º do presente Acordo-Quadro, nomear Assistentes Religiosos para actuarem nas referidas estruturas.

## Artigo 18.° (Instituições de ensino)

- A República de Angola reconhece o direito da Igreja Católica:
  - a) erigir e dirigir escolas próprias, mesmo de nível superior, de acordo com a doutrina da Igreja e o direito angolano;
  - b) escolher os professores com requisitos exigidos pela legislação angolana para as suas escolas, os quais têm o direito de ser integrados no sistema educativo nacional.

- 2. La Repubblica di Angola riconosce i titoli degli studi realizzati nelle scuole cattoliche a cui si riferisce il numero precedente, purché i curricoli seguano i programmi ufficiali o siano approvati dalle istituzioni dello Stato.
- 3. La Chiesa cattolica può collaborare nella gestione di scuole e centri infantili pubblici. I particolari vengono regolati attraverso un'intesa specifica tra la Conferenza Episcopale di Angola e São Tomé, debitamente autorizzata dalla Santa Sede, e la competente autorità statale.

## ARTICOLO 19 (Formazione spirituale)

La Repubblica di Angola riconosce il diritto della Chiesa cattolica di offrire nelle scuole cattoliche l'insegnamento della disciplina "Religione e morale".

## ARTICOLO 20 (Università Cattoliche)

Le Università Cattoliche in Angola svolgono la propria attività in accordo con il diritto angolano, nel rispetto della propria specificità istituzionale cattolica, in modo speciale nella formazione filosofica, teologica ed etica secondo il Magistero della Chiesa.

- 2. A República de Angola reconhece o certificado dos estudos realizados nas escolas católicas a que se refere o número anterior, desde que os currículos sigam os programas oficiais ou sejam aprovados pelas instituições do Estado.
- 3. A Igreja Católica pode colaborar na gestão de escolas e centros infantis públicos. Os detalhes são regulados através de um acordo específico entre a autoridade estatal competente e a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, devidamente autorizada pela Santa Sé.

#### Artigo 19.° (Formação espiritual)

A República de Angola reconhece o direito de a Igreja Católica ministrar nas escolas católicas o ensino da disciplina de religião e moral.

## Artigo 20.° (Universidades Católicas)

As Universidades Católicas em Angola desenvolvem a sua actividade de acordo com o direito angolano, no respeito pela sua especificidade institucional católica, de modo especial na formação filosófica, teológica e ética segundo o Magistério da Igreja.

## Articolo 21 (Istituti ecclesiastici)

- 1. La Repubblica di Angola riconosce alla Chiesa cattolica il diritto di erigere e dirigere Seminari, così come altri Istituti ecclesiastici di educazione e di cultura, soprattutto per la formazione dei candidati sia al sacerdozio o alla vita consacrata, sia ad altri ministeri pastorali o ad altre finalità educative. I relativi titoli di studio conseguiti nei Seminari, compreso quello in Filosofia, così come quelli conseguiti negli altri summenzionati istituti, saranno equiparati a quelli dello Stato, purché i corsi di studio seguano i programmi statali.
- 2. La Repubblica di Angola riconosce i titoli accademici delle Università e Facoltà Ecclesiastiche rilasciati sotto l'autorità e a nome della Santa Sede, nei termini della vigente legislazione di ambedue le Parti.
- 3. L'omologazione degli studi di filosofia e teologia a fini lavorativi spetta al Ministero competente.

## Articolo 22 (Risoluzione delle controversie)

La Santa Sede e la Repubblica di Angola concordano di regolare per via diplomatica tutte le controversie che possano eventualmente sorgere

## Artigo 21.° (Institutos eclesiásticos)

- 1. A República de Angola reconhece à Igreja Católica o direito de erigir e dirigir Seminários, bem como outros Institutos eclesiásticos de educação e cultura, sobretudo para a formação dos candidatos quer ao sacerdócio ou à vida consagrada, quer a outros ministérios pastorais ou outras finalidades educativas. Os respectivos títulos de estudo conseguidos nos Seminários, inclusive em Filosofia, bem como os conseguidos nos outros mencionados Institutos serão equiparados aos do Estado, desde que os cursos de estudo sigam os programas estatais.
- 2. A República de Angola reconhece os títulos académicos das Universidades e Faculdades Eclesiásticas conferidos sob a autoridade e em nome da Santa Sé, nos termos da legislação em vigor de ambas as Partes.
- A homologação dos estudos de filosofia e teologia para fins laborais cabe ao Ministério competente.

#### Artigo 22.° (Resolução de diferendos)

A República de Angola e a Santa Sé concordam em regular por via diplomática todos os diferendos que possam eventualmente surgir nell'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro.

## ARTICOLO 23 (Situazioni future)

Ulteriori materie di interesse comune che esigano una collaborazione tra la Chiesa cattolica e la Repubblica di Angola, richiedendo nuove soluzioni o supplementi, sono regolate mediante accordi specifici tra le Parti.

## ARTICOLO 24 (Modifiche ed aggiunte)

Nel caso in cui una delle Parti del presente Accordo Quadro ritenga che le condizioni collegate alla sua stipulazione abbiano sofferto cambiamenti tali da implicare la necessità di una sua modifica o di qualche aggiunta, si decide immediatamente di aprire nuovi negoziati. L'Accordo Quadro potrà essere modificato solo di mutuo accordo tra le Parti.

## ARTICOLO 25 (Entrata in vigore)

Il presente Accordo Quadro deve essere ratificato secondo le procedure di ciascuna Parte ed entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. na interpretação e aplicação das disposições contidas no presente Acordo-Quadro.

#### Artigo 23.° (Situações futuras)

Ulteriores matérias de interesse comum que exijam uma colaboração entre a República de Angola e a Igreja Católica, requerendo novas soluções ou suplementos, são reguladas por meio de acordos específicos entre as Partes.

## Artigo 24.° (Modificações e adendas)

Caso uma das Partes do presente Acordo-Quadro considere que as condições ligadas à sua estipulação tenham sofrido mudanças tais que impliquem a necessidade da sua modificação ou de alguma adenda, é imediatamente decidido abrir novas negociações. O Acordo-Quadro poderá ser modificado só de mútuo acordo entre as Partes.

#### Artigo 25.° (Entrada em vigor)

O presente Acordo-Quadro deve ser ratificado segundo os procedimentos de cada Parte e entra em vigor na data da troca dos instrumentos de ratificação.

## ARTICOLO 26 (Originali e lingue)

Il presente Accordo Quadro viene firmato in due esemplari originali nelle lingue italiana e portoghese, facendo entrambi i testi ugualmente fede.

Fatto in Vaticano, il 13 settembre 2019.

PER LA SANTA SEDE

₩ Paul R. Gallagher

Segretario per i Rapporti con gli Stati

## Artigo 26.° (Originais e línguas)

O presente Acordo-Quadro é assinado em dois exemplares originais em língua portuguesa e italiana, fazendo igualmente fé ambos os textos.

Feito no Vaticano, a 13 de setembro de 2019.

PELA REPÚBLICA DE ANGOLA

Manuel Domingos Augusto

Ministro das Relações Exteriores

Commutatio instrumentorum ratihabitionis Conventionis inter Apostolicam Sedem atque Rempublicam Angoliae constitutae, die XXI mensis Novembris anno MMXIX perfecta est, a quo ipso die Conventio vigere coepit ad normam articuli XXV eiusdem Pactionis.

#### ITER APOSTOLICUM PAPAE FRANCISCI IN THAILANDIAM ET IAPONIAM

(19-26 Novembris 2019)

T

Occursus cum Auctoritatibus, Societate Civili et Corpore Legatorum in Governmental House Bancokii.\*

Señor Primer Ministro, Miembros del Gobierno y del Cuerpo Diplomático, Distinguidos líderes políticos, civiles y religiosos, Señoras y señores:!

agradezco la oportunidad de estar entre ustedes y poder visitar esta tierra rica de tantas maravillas naturales, y espléndidamente custodia de tradiciones espirituales y culturales ancestrales, como la de la hospitalidad, que hoy vivo en primera persona y de la cual quisiera hacerme cargo para propagar y acrecentar lazos de mayor amistad entre los pueblos.

Muchas gracias, señor Primer Ministro, por su acogida y por las palabras de bienvenida y por su gesto de humildad responsable. Gracias porque esta tarde tendré la oportunidad de realizar una visita de cortesía a Su Majestad el Rey Rama X y a la familia real. Reitero mi agradecimiento a Su Majestad por su amable invitación a visitar Tailandia y renuevo mis mejores deseos por su reinado, acompañándolos con un sincero homenaje a la memoria de su difunto padre.

Me complace poder saludarlos y encontrarme con ustedes, líderes del gobierno, religiosos y de la sociedad civil en los que saludo especialmente a todo el pueblo tailandés. Mis respetos también al Cuerpo Diplomático. En esta ocasión, no puedo dejar de manifestar mis mejores augurios después de las recientes elecciones, que han significado un retorno al normal proceso democrático.

Gracias a todos los que han trabajado para la realización de esta visita.

<sup>\*</sup> Die 21 Novembris 2019.

Sabemos que hoy los problemas que nuestro mundo enfrenta son, de hecho, problemas globales; abarcan a toda la familia humana y exigen desarrollar un firme compromiso con la justicia internacional y la solidaridad entre los pueblos. Creo relevante subrayar que, en estos días, Tailandia terminará la presidencia de la ASEAN, signo de su compromiso histórico con los problemas más amplios que enfrentan los pueblos de toda la región del sudeste asiático y también de su continuo interés en favorecer la cooperación política, económica y cultural en la región.

Como nación multicultural y caracterizada por la diversidad, Tailandia reconoce, desde hace tiempo, la importancia de construir la armonía y la coexistencia pacífica entre sus numerosos grupos étnicos, mostrando respeto y aprecio por las diferentes culturas, grupos religiosos, pensamientos e ideas. La época actual está marcada por la globalización, considerada con demasiada frecuencia en términos estrictamente económicos-financieros y proclive a cancelar las notas esenciales que configuran y gestan la belleza y el alma de nuestros pueblos; en cambio, la experiencia concreta de una unidad que respete y albergue las diferencias sirve de inspiración y estímulo a todos aquellos que se preocupan por el tipo de mundo que deseamos legar a las generaciones futuras.

Celebro la iniciativa de crear una "Comisión Ético-Social", en la que invitaron a participar a las religiones tradicionales del país, a fin de recibir sus aportes y mantener viva la memoria espiritual de vuestro pueblo. En este sentido, tendré la oportunidad de encontrarme con el Supremo Patriarca Budista, como signo de la importancia y la urgencia de promover la amistad y el diálogo interreligioso, y como servicio además a la armonía social en la construcción de sociedades justas, sensibles e incluyentes. Quiero comprometer personalmente todos los esfuerzos de la pequeña pero viva comunidad católica, para mantener y promover esas características tan especiales de los Thai, presentes en vuestro himno nacional: pacíficos y cariñosos, pero no cobardes; y con el propósito firme de enfrentar todo aquello que ignore el grito de tantos hermanos y hermanas nuestros que anhelan ser liberados del yugo de la pobreza, la violencia y la injusticia. Esta tierra tiene como nombre "libertad". Sabemos que esta sólo es posible si somos capaces de sentirnos corresponsables unos de otros y superar cualquier forma de desigualdad. Es necesario entonces trabajar para que las personas y las comunidades puedan tener acceso a la educación, a un trabajo digno, a la asistencia sanitaria, y de este modo alcanzar los mínimos indispensables de sustentabilidad que posibiliten un desarrollo humano integral.

A este respecto, quiero detenerme brevemente en los movimientos de migración, que son uno de los signos característicos de nuestro tiempo. No tanto por la movilidad en sí, sino por las condiciones en que esta se desarrolla, lo que representa uno de los principales problemas morales que enfrenta nuestra generación. La crisis migratoria mundial no puede ser ignorada. La propia Tailandia, conocida por la acogida que ha brindado a los migrantes y refugiados, ha enfrentado esta crisis debido a la trágica fuga de refugiados de países vecinos. Hago votos, una vez más, para que la comunidad internacional actúe con responsabilidad y previsión, pueda resolver los problemas que llevan a este éxodo trágico, y promueva una migración segura, ordenada y regulada. Ojalá que cada nación elabore mecanismos efectivos a fin de proteger la dignidad y los derechos de los migrantes y refugiados que enfrentan peligros, incertidumbres y explotación en la búsqueda de libertad y una vida digna para sus familias. No se trata sólo de migrantes, se trata también del rostro que queremos plasmar en nuestras sociedades.

Y, en este sentido, pienso en todas aquellas mujeres y niños de nuestro tiempo que son particularmente vulnerados, violentados y expuestos a toda forma de explotación, esclavitud, violencia y abuso. Manifiesto mi reconocimiento al gobierno tailandés por sus esfuerzos para extirpar este flagelo, así como a todas aquellas personas y organizaciones que trabajan incansablemente para erradicar este mal y ofrecer un camino de dignidad. Este año, en el que se celebra el trigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, se nos invita a reflexionar y a trabajar con decisión, constancia y celeridad en la necesidad de proteger el bienestar de nuestros niños, su desarrollo social e intelectual, el acceso a la educación, así como su crecimiento físico, psicológico y espiritual.¹ El futuro de nuestros pueblos está unido, en gran medida, al modo como le garanticemos a nuestros niños un futuro en dignidad.

Señoras y señores: Hoy más que nunca nuestras sociedades necesitan "artesanos de la hospitalidad", hombres y mujeres comprometidos con el

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Discurso al Cuerpo Diplomático, 7 enero 2019.

desarrollo integral de todos los pueblos dentro de una familia humana que se comprometa a vivir en la justicia, la solidaridad y la armonía fraterna. Ustedes, cada uno desde su lugar, dedican sus vidas a ayudar para que el servicio al bien común pueda alcanzar todos los rincones de esta nación; esta es una de las tareas más excelsas de una persona. Con estos sentimientos y deseando que puedan llevar adelante la misión encomendada invoco la abundancia de las bendiciones divinas sobre esta nación, sobre sus líderes y sus habitantes. Y pido al Señor que guíe a cada uno de ustedes y a sus familias por los caminos de la sabiduría, la justicia y de la paz. Muchas gracias.

#### II

Visitatio Supremi Patriarchae Buddhistarum in templo v.d. Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram (Bancokii).\*

Su Santidad:

le agradezco sus amables palabras de bienvenida. Al comienzo de mi visita a esta nación, me alegra visitar este Templo Real, símbolo de los valores y las enseñanzas que caracterizan a este amado pueblo. En las fuentes del budismo la mayoría de los tailandeses han nutrido y permeado su manera de reverenciar la vida y a sus ancianos, de llevar adelante un estilo de vida sobrio basado en la contemplación, el desapego, el trabajo duro y la disciplina; <sup>1</sup> características que nutren ese distintivo tan especial vuestro: ser considerados como el pueblo de la sonrisa.

Nuestro encuentro se inscribe dentro de ese camino de valoración y reconocimiento mutuo comenzado por nuestros predecesores. Sobre sus huellas quisiera inscribir esta visita, para acrecentar no sólo el respeto sino la amistad entre nuestras comunidades. Han pasado casi cincuenta años desde que el decimoséptimo Patriarca Supremo, Somdej Phra Wanarat (Pun Punnasiri), junto con un grupo de importantes monjes budistas, visitó al Papa Pablo VI en el Vaticano, lo cual representó un hito muy importante en el desarrollo del diálogo entre nuestras dos tradiciones religiosas; diálogo cultivado que permitió realizar, posteriormente, al Papa Juan Pablo II una visita en este Templo al Patriarca Supremo, Su Santidad Somdej Phra Ariyavongsagatanana (Vasana Vasano). Posteriormente tuve el honor de recibir recientemente a una delegación de monjes del templo de Wat Pho, con su obsequio de una traducción de un antiguo manuscrito budista escrito en lengua pali, conservado ahora en la Biblioteca Vaticana. Son pequeños pasos que ayudan a testimoniar no sólo en nuestras comunidades sino en nuestro mundo, tan impulsado a generar y propagar divisiones y exclusiones, testimoniar que la cultura del encuentro es posible. Cuando tenemos la oportunidad de reconocernos y valorarnos, incluso desde

<sup>\*</sup> Die 21 Novembris 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. S. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsin. Ecclesia in Asia, 6.

nuestras diferencias,<sup>2</sup> ofrecemos al mundo una palabra de esperanza capaz de animar y sostener a los que resultan siempre más perjudicados por la división. Posibilidades como estas nos recuerdan lo importante que es el que las religiones se manifiesten cada vez más como faros de esperanza, en cuanto promotoras y garantes de fraternidad.

En este sentido, doy las gracias a este pueblo porque, desde la llegada del cristianismo a Tailandia, hace unos cuatro siglos y medio, los católicos, aun siendo un grupo minoritario, han disfrutado de la libertad en la práctica religiosa y durante muchos años han vivido en armonía con sus hermanos y hermanas budistas.

En este camino de la mutua confianza y fraternidad, deseo reiterar mi personal compromiso y el de toda la Iglesia por el fortalecimiento del diálogo abierto y respetuoso al servicio de la paz y del bienestar en este pueblo. Gracias a los intercambios académicos, que permiten una mayor comprensión mutua, como asimismo al ejercicio de la contemplación, la misericordia y el discernimiento –tan comunes a nuestras tradiciones—, podremos creer en el ejercicio de buena "vecindad" y crecer en él. Podremos impulsar entre los fieles de nuestras religiones el desarrollo de nuevas imaginaciones de la caridad, que sean capaces de generar y aumentar iniciativas concretas en el camino de la fraternidad, especialmente con los más pobres, y en referencia a nuestra tan maltratada casa común. De esta manera contribuiremos a la construcción de una cultura de compasión, fraternidad y encuentro tanto aquí como en otras partes del mundo. Estoy seguro, Santidad, que este camino seguirá dando frutos y en abundancia.

Una vez más, agradezco a Su Santidad este encuentro. Pido que sea colmado de todas las bendiciones divinas para su salud y bienestar personal, y por su alta responsabilidad de guiar a los creyentes budistas en los caminos de la paz y la concordia.

¡Gracias!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 250.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. ibíd.

#### III

#### Occursus cum corpore medicorum Veletudinarii sancti Aloisii (Bancokii).\*

#### Queridos amigos:

me alegra tener esta oportunidad de encontrarme con ustedes, personal médico, sanitario y auxiliar del St. Louis Hospital, y de otros hospitales católicos y centros de caridad. Agradezco al señor Director sus amables palabras de presentación. Para mí es una bendición presenciar, de primera mano, este valioso servicio que la Iglesia ofrece al pueblo de Tailandia, especialmente a los más necesitados. Saludo con afecto a las Hermanas de San Pablo de Chartres, así como a las demás religiosas aquí presentes, y les agradezco la dedicación silenciosa y alegre a este apostolado. Ustedes nos permiten contemplar el rostro materno del Señor que se inclina para ungir y levantar a sus hijos: gracias.

Me alegro de escuchar las palabras del Director sobre el principio que anima este Hospital: *Ubi caritas, Deus ibi est*; donde hay caridad, allí está Dios. Porque precisamente en el ejercicio de la caridad es donde los cristianos somos llamados no sólo a transparentar nuestro ser discípulos misioneros, sino también a confrontar nuestro seguimiento y el de nuestras Instituciones: «Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo»,¹ dice el Señor; discípulos misioneros sanitarios que se abren a «una fraternidad mística, contemplativa, que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir a Dios en cada ser humano [...] y buscar la felicidad de los demás como la busca su Padre bueno».²

Desde esta perspectiva, ustedes realizan una de las mayores obras de misericordia, puesto que vuestro compromiso sanitario va mucho más allá de un simple y loable ejercicio de la medicina. Tal compromiso no puede reducirse solamente a realizar algunas acciones o programas determinados, sino que deben ir más allá, abiertos a lo imprevisible. Recibir y abrazar la

<sup>\*</sup> Die 21 Novembris 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 25, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Exhort. ap. Evangelii gaudium, 92.

vida como llega a la emergencia del hospital para ser atendida con una piedad especial, que nace del respeto y amor a la dignidad de todos los seres humanos. Los procesos de sanación también requieren y reclaman el poder de una unción capaz de devolver, en todas las situaciones que se tienen que atravesar, una mirada que dignifica y sostiene. Todos ustedes, miembros de esta comunidad terapéutica, son discípulos misioneros cuando miran a un paciente y aprenden a llamarlo por su nombre. Sé que a veces su servicio puede resultar pesado, agotador; conviven con situaciones extremas, lo cual reclama poder ser acompañados y cuidados en su labor. De ahí la importancia de poder desarrollar una pastoral de la salud donde, no sólo los pacientes, sino todos los miembros de esta comunidad puedan sentirse acompañados y sostenidos en su misión. Sepan también que vuestros esfuerzos y el trabajo de las muchas instituciones que representan son el testimonio vivo del cuidado y la atención que estamos llamados a mostrar a todas las personas, especialmente a los ancianos, a los jóvenes y a los más vulnerables.

Este año, St. Louis Hospital celebra el 120 aniversario de su fundación. ¡Cuántas personas fueron calmadas en su dolor, consoladas en sus agobios e incluso acompañadas en su soledad! Al dar gracias a Dios por este don de vuestra presencia durante estos años, les pido para que este apostolado, y otros similares sean, cada vez más, señal y emblema de una Iglesia en salida que, queriendo vivir su misión, se anima a llevar el amor sanador de Cristo a todos los que sufren.

Al final de este encuentro visitaré a los enfermos, a los discapacitados, y así podré acompañarlos, al menos mínimamente, en su dolor.

Todos sabemos que la enfermedad siempre trae consigo grandes interrogantes. Nuestra primera reacción puede ser la de rebelarnos y hasta vivir momentos de desconcierto y desolación. Es el grito de dolor y está bien que así sea: el propio Jesús lo sufrió y lo hizo. Con la oración queremos unirnos también nosotros al suyo.

Al unirnos a Jesús en su pasión descubrimos la fuerza de su cercanía a nuestra fragilidad y a nuestras heridas. Se trata de una invitación a aferrarnos fuertemente a su vida y entrega. Si a veces sentimos en el interior "el pan de la adversidad y el agua de la aflicción", recemos para poder encontrar también, en una mano tendida, la ayuda necesaria para descubrir el consuelo que viene del "Señor que no se esconde", $^3$  y que está cerca acompañándonos.

Pongamos este encuentro y nuestras vidas bajo la protección de María, precisamente bajo su manto. Que ella vuelva sus ojos llenos de misericordia hacia ustedes, especialmente en el momento del dolor, la enfermedad y toda forma de vulnerabilidad. Que ella los ayude con la gracia de encontrar a su Hijo en la carne herida de las personas a quienes sirven.

A todos ustedes y a sus familias los bendigo. Y les pido, por favor, que no se olviden de rezar por mí.

Muchas gracias.

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 3}$  Cf. Is 30, 20.

#### IV

Sancta Missa in Nationali Campo institutionis athleticae v.d. Supachalasai Bancokii.\*

«¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?».1

Con esta pregunta, Jesús desafió a toda aquella multitud que lo escuchaba a preguntarse por algo que puede parecer tan obvio como seguro: ¿quiénes son los miembros de nuestra familia, aquellos que nos pertenecen y a quienes pertenecemos? Dejando que la pregunta hiciera eco en ellos de forma clara y novedosa responde: «Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre».² De esta manera rompe no sólo los determinismos religiosos y legales de la época, sino también todas las pretensiones excesivas de quienes podrían creerse con derechos o preferencias sobre él. El Evangelio es una invitación y un derecho gratuito para todos aquellos que quieren escuchar.

Es sorprendente notar cómo el Evangelio está tejido de preguntas que buscan inquietar, despertar e invitar a los discípulos a ponerse en camino, para que descubran esa verdad capaz de dar y generar vida; preguntas que buscan abrir el corazón y el horizonte al encuentro de una novedad mucho más hermosa de lo que pueden imaginar. Las preguntas del Maestro siempre quieren renovar nuestra vida y la de nuestra comunidad con una alegría sin igual.<sup>3</sup>

Así les pasó a los primeros misioneros que se pusieron en camino y llegaron a estas tierras; escuchando la palabra del Señor, buscando responder a sus preguntas, pudieron ver que pertenecían a una familia mucho más grande que aquella que se genera por los lazos de sangre, de cultura, de región o de pertenencia a un determinado grupo. Impulsados por la fuerza del Espíritu, y cargados sus bolsos con la esperanza que nace de la buena noticia del Evangelio, se pusieron en camino para encontrar a los miembros de esa familia suya que todavía no conocían. Salieron a buscar

<sup>\*</sup> Die 21 Novembris 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 12, 48,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mt 12, 50.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 11.

sus rostros. Era necesario abrir el corazón a una nueva medida, capaz de superar todos los adjetivos que siempre dividen, para descubrir a tantas madres y hermanos thai que faltaban en su mesa dominical. No sólo por todo lo que podían ofrecerles sino también por todo lo que necesitaban de ellos para crecer en la fe y en la comprensión de las Escrituras.<sup>4</sup>

Sin ese encuentro, al cristianismo le hubiese faltado vuestro rostro; le hubiesen faltado los cantos, los bailes, que configuran la sonrisa thai tan particular en estas tierras. Así vislumbraron mejor el designio amoroso del Padre, que es mucho más grande que todos nuestros cálculos y previsiones, y que no puede reducirse a un puñado de personas o a un determinado contexto cultural. El discípulo misionero no es un mercenario de la fe ni un generador de prosélitos, sino un mendicante que reconoce que le faltan sus hermanos, hermanas y madres, con quienes celebrar y festejar el don irrevocable de la reconciliación que Jesús nos regala a todos: el banquete está preparado, salgan a buscar a todos los que encuentren por el camino. Este envío es fuente de alegría, gratitud y felicidad plena, porque «le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora».

Han pasado 350 años de la creación del Vicariato Apostólico de Siam (1669-2019), signo del abrazo familiar producido en estas tierras. Tan sólo dos misioneros fueron capaces de animarse a sembrar las semillas que, desde hace tanto tiempo, vienen creciendo y floreciendo en una variedad de iniciativas apostólicas, que han contribuido a la vida de la nación. Este aniversario no significa nostalgia del pasado sino fuego esperanzador para que, en el presente, también nosotros podamos responder con la misma determinación, fortaleza y confianza. Es memoria festiva y agradecida que nos ayuda a salir alegremente a compartir la vida nueva, que viene del Evangelio, con todos los miembros de nuestra familia que aún no conocemos.

Todos somos discípulos misioneros cuando nos animamos a ser parte viva de la familia del Señor y lo hacemos compartiendo como él lo hizo: no tuvo miedo de sentarse a la mesa de los pecadores, para asegurarles que en la mesa del Padre y de la creación había también un lugar reservado para ellos; tocó a los que se consideraban impuros y, dejándose tocar por

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. Mt 22, 4.9.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Exhort. ap. Evangelii gaudium, 8.

ellos, les ayudó a comprender la cercanía de Dios, es más, a comprender que ellos eran los bienaventurados. $^7$ 

Pienso especialmente en esos niños, niñas y mujeres, expuestos a la prostitución y a la trata, desfigurados en su dignidad más auténtica; pienso en esos jóvenes esclavos de la droga y el sin sentido que termina por nublar su mirada y cauterizar sus sueños; pienso en los migrantes despojados de su hogar y familias, así como tantos otros que, como ellos, pueden sentirse olvidados, huérfanos, abandonados, «sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de la vida». Pienso en pescadores explotados, en mendigos ignorados.

Ellos son parte de nuestra familia, son nuestras madres y nuestros hermanos, no le privemos a nuestras comunidades de sus rostros, de sus llagas, de sus sonrisas y de sus vidas; y no les privemos a sus llagas y a sus heridas de la unción misericordiosa del amor de Dios. El discípulo misionero sabe que la evangelización no es sumar membresías ni aparecer poderosos, sino abrir puertas para vivir y compartir el abrazo misericordioso y sanador de Dios Padre que nos hace familia.

Querida comunidad tailandesa: Sigamos en camino, tras las huellas de los primeros misioneros, para encontrar, descubrir y reconocer alegremente todos esos rostros de madres, padres y hermanos, que el Señor nos quiere regalar y le faltan a nuestro banquete dominical.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cf. S. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsin. *Ecclesia in Asia*, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Exhort. ap. Evangelii gaudium, 49.

#### V

Occursus cum Presbyteris, Viris et Mulieribus Religiosis, cum Seminarii Tironibus et Catechistis in paroecia Sancti Petri (Bancokii).\*

Gracias a Mons. Joseph (Pradhan Sridarunsil) por sus palabras de bienvenida en nombre de todos ustedes. Estoy contento de poder verlos, de escucharlos, participar de su alegría y palpar cómo el Espíritu realiza su obra en medio nuestro. Gracias a todos ustedes catequistas, sacerdotes, consagrados y consagradas, seminaristas, por este tiempo que me regalan.

Gracias también a Benedetta, por compartirnos su vida y su testimonio. A medida que la escuchaba me venía un sentimiento de acción de gracias por la vida de tantos misioneros y misioneras que fueron marcando su vida y dejando su huella. Benedetta, nos hablaste de las Hijas de la Caridad. Y quiero que mis primeras palabras con ustedes sean una acción de gracias a todos estos consagrados que con el silencioso martirio de la fidelidad y de la entrega cotidiana se volvieron fecundos. No sé si llegaron a poder contemplar o saborear el fruto de la entrega, pero sin duda fueron vidas capaces de engendrar. Fueron promesa de esperanza. Por esto, al inicio de nuestro encuentro quiero invitarlos a tener especialmente presente a todos los catequistas, consagrados, ancianos que nos engendraron en el amor y la amistad con Jesucristo. Demos gracias por ellos y por los ancianos de nuestras comunidades que hoy no pudieron estar acá. Díganles a los ancianos que hoy no pudieron estar acá que el Papa les envía una bendición agradecida, y también les pide su bendición.

Creo que la historia vocacional de cada uno de nosotros está marcada por esas presencias que ayudaron a descubrir y discernir el fuego del Espíritu. Es tan lindo e importante saber agradecer. «El agradecimiento siempre es un "arma poderosa". Sólo si somos capaces de contemplar y agradecer concretamente todos los gestos de amor, generosidad, solidaridad y confianza, así como los gestos de perdón, paciencia, aguante y compasión con los que fuimos tratados, sólo así dejaremos al Espíritu regalarnos ese aire fresco capaz de renovar (y no emparchar) nuestra vida y misión».

<sup>\*</sup> Die 22 Novembris 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carta a los sacerdotes, 4 agosto 2019.

Pensemos en ellos, demos gracias y sobre sus hombros sintámonos también nosotros llamados a ser hombres y mujeres que ayudan a engendrar la vida nueva que el Señor nos regala. Llamados a la fecundidad apostólica, llamados a ser aguerridos luchadores de las cosas que el Señor ama y por las que dio su vida; pidamos la gracia de que nuestros sentimientos y nuestras miradas puedan palpitar al ritmo de su corazón y, me animaría a decirles, hasta llagarse por el mismo amor; tener esa pasión por Jesús y pasión por su Reino.

En este sentido, podemos preguntarnos todos: ¿Cómo cultivar la fecundidad apostólica? Es una linda pregunta, que nos podemos hacer todos y cada uno responderla desde su corazón. A ver si la hermana traduce lo que no está en el texto. Porque para mí no es fácil comunicarme con ustedes, a través de un aparato. No es fácil. Pero ustedes tienen buena voluntad. Gracias.

Benedetta, tú nos hablaste de cómo el Señor te atrajo por medio de la belleza. Fue la belleza de una imagen de la Virgen que con su mirada particular entró en tu corazón y suscitó el deseo de conocerla más: ¿Quién es esta mujer? No fueron las palabras, o las ideas abstractas o los fríos silogismos. Todo comenzó por una mirada, una mirada bella que te cautivó. Cuánta sabiduría esconden tus palabras. Despertar a la belleza, despertar al asombro, al estupor, capaz de abrir nuevos horizontes y sembrar cuestionamientos. Una vida consagrada que no sea capaz de estar abierta a la sorpresa es una vida que se quedó a mitad de camino. Esto lo quiero repetir. Una vida consagrada que no sea capaz de sorprenderse todos los días, de alegrarse o de llorar, pero sorprenderse, es una vida consagrada a mitad de camino. El Señor no nos llamó para enviarnos al mundo a imponer obligaciones a las personas, o poner cargas más pesadas que las que ya tienen, y son muchas, sino a compartir una alegría, un horizonte bello, nuevo, sorprendente. Me gusta mucho esa expresión de Benedicto XVI, que considero paradigmática y hasta profética en estos tiempos: la Iglesia no crece por proselitismo sino por atracción.<sup>2</sup> «Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él y seguirlo no es sólo algo verdadero y justo, sino también es algo bello, hermoso, capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo, aun en medio de las pruebas».

 $<sup>^{2}\,</sup>$  Cf. Exhort. ap.  $Evangelii\;gaudium,\;14.$ 

 $<sup>^3</sup>$  Ibíd., 167.

Y esto nos impulsa a no tener miedo de buscar esos nuevos símbolos e imágenes, esa música particular que ayude a los tailandeses a despertar al asombro que el Señor nos quiere regalar. No tengamos miedo de querer inculturar el Evangelio cada vez más. Es necesario buscar esas nuevas formas para transmitir la Palabra, capaz de movilizar y despertar el deseo de conocer al Señor: ¡Quién es este hombre? ¡Quiénes son estas personas que siguen a un crucificado?

Preparando este encuentro pude leer, con cierto dolor, que para muchos la fe cristiana es una fe extranjera, es la religión de los extranjeros. Esta realidad nos impulsa a buscar la manera de animarnos a confesar la fe "en dialecto", a la manera que una madre le canta canciones de cuna a su niño. Con esa confianza darle rostro y "carne" tailandesa, que es mucho más que realizar traducciones. Es dejar que el Evangelio se desvista de ropajes buenos pero extranjeros, para sonar con la música que a ustedes les es propia en esta tierra y hacer vibrar el alma de nuestros hermanos con la misma belleza que encendió nuestro corazón. Los invito a que le recemos a la Virgen, la primera que cautivó con la belleza de su mirada a Benedetta, y le digamos con confianza de hijos: «Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga».<sup>4</sup>

La mirada de María nos impulsa a mirar en su misma dirección, hacia esa otra mirada, para hacer todo lo que Él nos diga. Ojos que cautivan porque son capaces de ir más allá de las apariencias, de alcanzar y celebrar la belleza más auténtica que vive en cada persona. Una mirada que, como nos enseña el Evangelio, rompe todos los determinismos, los fatalismos, los estándares. Donde muchos veían solamente un pecador, un blasfemo, un recaudador de impuestos, una persona de mala vida, hasta un traicionero, Jesús fue capaz de ver apóstoles. Y esta es la belleza que su mirada nos invita a anunciar, una mirada que se mete adentro, transforma y permite acontecer lo mejor de los demás.

Pensando en el comienzo de la vocación de tantos de ustedes, cuántos en su juventud participaron en las actividades de jóvenes que querían vivir

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibíd., 288.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. Jn 2, 1-12.

el Evangelio y salían a visitar a los más necesitados, a los ignorados y hasta despreciados de la ciudad, huérfanos, ancianos. Seguro que muchos fueron ahí visitados por el Señor, haciéndoles descubrir el llamado a donarlo todo. Se trata de salir de sí mismo y, en ese mismo movimiento de salida, fuimos encontrados. En el rostro de las personas que encontramos por la calle podemos descubrir la belleza de tratar al otro como a un hermano. Ya no es huérfano, el abandonado, el marginado o el despreciado. Ahora tiene rostro de hermano, de «hermano redimido por Jesucristo. ¡Eso es ser cristianos! ¿O acaso puede entenderse la santidad al margen de este reconocimiento vivo de la dignidad de todo ser humano?».6 Quiero impulsar y darles coraje a tantos de ustedes que, a diario, gastan su vida sirviendo a Jesús en sus hermanos, como bien señalaba el Obispo al presentarlos -se lo veía orgulloso-; a tantos de ustedes que logran ver la belleza donde otros tan sólo ven desprecio, o abandono o un objeto sexual a ser utilizado. Así, ustedes son signo concreto de la misericordia viva y operante del Señor. Signo de la unción del Santo en estas tierras.

Tal unción requiere de la oración. La fecundidad apostólica requiere y se sostiene gracias a cultivar la intimidad de la oración. Una intimidad como la de esos abuelos, que rezan continuamente el rosario. Cuántos de nosotros hemos recibido la fe de nuestros abuelos, y los hemos visto así, entre las tareas del hogar, con el rosario en la mano, consagrando toda su jornada. La contemplación en la acción, dejando que Dios sea parte de todas las pequeñas cosas del día. Y es vital que hoy la Iglesia anuncie el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras y sin miedo,<sup>7</sup> como personas que cada mañana, en ese cara a cara con el Señor, vuelven a ser enviadas. Sin la oración, toda nuestra vida y misión pierde sentido, pierde fuerza y fervor. Si a ustedes les falta la oración, cualquier trabajo que hacen no tiene sentido, no tiene fuerza, no tiene valor. La oración es el centro de todo.

Decía san Pablo VI que uno de los peores enemigos de la evangelización era la falta de fervor.<sup>8</sup> Lean ese número 80 de la *Evangelii nuntiandi*. Y el fervor para el religioso, para la religiosa, para el sacerdote, para el catequista, se alimenta en ese doble encuentro: en el rostro del Señor y en

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Exhort. ap. Gaudete et exultate, 98.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf. Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 80.

el de sus hermanos. También nosotros tenemos necesidad de ese espacio donde volver a la fuente para beber del agua que da vida. Inmersos en miles de ocupaciones, busquemos siempre el espacio para recordar, en la oración, que el Señor ya ha salvado al mundo y que estamos invitados con él a hacer tangible esta salvación.

Nuevamente, gracias por vuestra vida, gracias por vuestro testimonio y entrega generosa. Les pido, por favor, que no cedan a la tentación de pensar que son pocos, más bien piensen que son pequeños, pequeños instrumentos en las manos creadoras del Señor. Y Él irá escribiendo con sus vidas las mejores páginas de la historia de salvación en estas tierras.

Y no se olviden, por favor, de rezar y hacer rezar por mí. Gracias.

# VI

Occursus cum Episcopis Thailandiae et FABC in Sanctuarii Templo Beati Nicolai Bunkerd Kitbamrung (Bancokii).\*

Agradezco a Su Eminencia, el Cardenal Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, sus amables palabras de introducción y bienvenida. Estoy feliz de poder estar con ustedes y compartir, aunque sea de manera breve, las alegrías y esperanzas, sus iniciativas y sueños, y también los desafíos que enfrentan como pastores del santo pueblo fiel de Dios. Gracias por vuestra fraternal bienvenida.

Nuestro encuentro de hoy tiene lugar en el Santuario del Beato Nicolás Bunkerd Kitbamrung, que dedicó su vida a la evangelización y la catequesis, formando discípulos del Señor, principalmente aquí en Tailandia, también en parte de Vietnam y a lo largo de la frontera con Laos, y coronó su testimonio de Cristo con el martirio. Pongamos este encuentro bajo su mirada para que su ejemplo impulse en nosotros un gran celo por la evangelización en todas las Iglesias locales de Asia y podamos ser, cada vez más, discípulos misioneros del Señor; así su Buena Noticia pueda ser derramada como bálsamo y perfume en este bello y gran continente.

Sé que está planificando para el 2020 la Asamblea General de la Federación de Conferencias de los Obispos de Asia, en el cincuentenario de su fundación. Una buena ocasión para volver a visitar estos "santuarios" donde se custodian las raíces misioneras que marcaron estas tierras y dejarse impulsar por el Espíritu Santo desde las huellas del primer amor, lo cual permitirá abrirse con coraje, con parresia a un futuro que deben gestar, crear, a fin de que tanto la Iglesia como la sociedad en Asia se beneficien de un impulso evangélico compartido y renovado. Enamorados de Cristo, capaces de enamorar y compartir ese mismo amor.

Ustedes viven en medio de un continente multicultural y multirreligioso, de gran belleza, prosperidad, pero probado al mismo tiempo por una pobreza y explotación extendida a varios niveles. Los rápidos avances tecnológicos pueden abrir inmensas posibilidades que faciliten la vida, pero pueden dar

<sup>\*</sup> Die 22 Novembris 2019.

lugar a un creciente consumismo y materialismo, especialmente entre los jóvenes. Ustedes cargan sobre sus hombros las preocupaciones de sus pueblos, al ver el flagelo de las drogas y el tráfico de personas, la necesidad de atender un gran número de migrantes y refugiados, las malas condiciones de trabajo, la explotación laboral experimentada por muchos, así como la desigualdad económica y social que existe entre los ricos y pobres.

En medio de estas tensiones está el pastor luchando e intercediendo con su pueblo y por su pueblo; por eso creo que la memoria de los primeros misioneros que nos precedieron con coraje, con alegría y con una resistencia única, permitirá medir y evaluar nuestro presente y nuestra misión desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más transformadora. Esta memoria nos libra, en primer lugar, de creer que los tiempos pasados fueron siempre más favorables o mejores para el anuncio, y nos ayuda a no refugiarnos en pensamientos y discusiones estériles que terminan por centrarnos y encerrarnos en nosotros mismos, paralizando todo tipo de acción. «Aprendamos de los santos que nos han precedido y enfrentaron las dificultades propias de su época»,1 y permitamos ser despojados de todo aquello que se nos "pegó" durante el camino, y que vuelve más pesado todo el andar. Somos conscientes de que hay estructuras y mentalidades eclesiales que pueden llegar a condicionar negativamente un dinamismo evangelizador; igualmente las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga; porque en definitiva sin vida nueva y espíritu evangélico, sin "fidelidad de la Iglesia a la propia vocación", cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo,<sup>2</sup> y puede dificultar a nuestro corazón el importante ministerio de la oración y la intercesión. Esto nos puede ayudar, a veces, a movernos ante los entusiasmos indiscretos de metodologías con éxito aparente pero con poca vida.

Mirando el camino misionero en estas tierras, una de las primeras enseñanzas recibidas nace de la confianza en saber que es precisamente el Espíritu Santo el primero en adelantarse y convocar: El Espíritu Santo "primerea" a la Iglesia invitándola a alcanzar todos esos puntos nodales, donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con la Palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de nuestras ciudades y cul-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Exhort. ap. Evangelii gaudium, 263.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. *ibid.*, 26.

turas.<sup>3</sup> No olvidemos que el Espíritu Santo llega antes que el misionero y permanece con él. El impulso del Espíritu Santo sostuvo y motivó a los Apóstoles y a tantos misioneros a no descartar ninguna tierra, pueblo, cultura o situación. No buscaron un terreno con "garantías de éxito"; al contrario, su "garantía" residía en la certeza que ninguna persona y cultura estaba de antemano incapacitada para recibir la semilla de vida, de felicidad y especialmente de la amistad que el Señor le quiere regalar. No esperaron que una cultura fuera afín o sintonizara fácilmente con el Evangelio; por el contrario, se zambulleron en esas realidades nuevas, convencidos de la belleza de la que eran portadores. Toda vida vale a los ojos del Maestro. Ellos eran audaces, valientes, porque sabían principalmente que el Evangelio es un don para ser derramado en todos y para todos: derramado a toda la gente, a los doctores de la ley, pecadores, publicanos, prostitutas, todos los pecadores de ayer como los de hoy. Me gusta señalar que la misión, antes que las actividades para realizar o proyectos para implementar, requiere una mirada y un olfato a cultivar; requiere una preocupación paternal y maternal porque la oveja se pierde cuando el pastor la da por perdida, nunca antes. Hace tres meses me visitó un misionero francés, que trabaja desde hace casi cuarenta años en el norte de Tailandia, entre las tribus, y vino con un grupo de unas 20/25 personas. Todos padres y madres de familia, jóvenes, 25 años, no más, a los cuales él había bautizado, primera generación, y ahora bautizaba a sus hijos. Uno puede pensar: perdiste la vida con 50 personas, con 100 personas. Esa fue su semilla, y Dios lo consuela haciéndole bautizar a los hijos de quienes él bautizó por primera vez. Simplemente esos tribales del norte de Tailandia los vivió como riqueza para evangelizar. No dio por perdida esa oveja, la asumió.

Uno de los puntos más hermosos de la evangelización es hacernos cargo de que la misión confiada a la Iglesia no reside sólo en la proclamación del Evangelio, sino también en aprender a creerle al Evangelio. Cuantos hay que proclaman, proclamamos, a veces, en momentos de tentación, el Evangelio y no le creemos al Evangelio. Aprender a creerle al Evangelio, a dejarse tomar y transformar por él. Consiste en vivir y en caminar a la luz de la Palabra que tenemos que proclamar. Nos hará bien recordar al gran Pablo VI: «Evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. Comunidad de creyentes, comunidad de esperanza vivida y comunicada,

 $<sup>^3\,</sup>$  Cf.  $ibid.\,,\,74.$ 

comunidad de amor fraterno, tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones para esperar, el mandamiento nuevo del amor». Así la Iglesia entra en la dinámica discipular de conversión-anuncio, purificada por su Señor, se transforma en testigo por vocación. Una Iglesia en camino, sin miedo a bajar a la calle y confrontarse con la vida misma de las personas que le fueron confiadas, es capaz de abrirse humildemente al Señor y con el Señor vivir el asombro, el estupor, de la aventura misionera, sin esa necesidad consciente o inconsciente de querer aparecer ella en primer lugar, ocupando o pretendiendo vaya a saber qué lugar de preeminencia. ¡Cuánto debemos aprender de ustedes, que en tantos de vuestros países o regiones son minorías, y a veces minorías ignoradas, obstaculizadas o perseguidas, y no por eso se dejan llevar o contaminar por el síndrome de inferioridad o la queja de no sentirse reconocidos! Van adelante, anuncian, siembran, rezan y esperan. Y no pierden la alegría.

Hermanos: «Unidos a Jesús, busquemos lo que Él busca, amemos lo que Él ama»,<sup>5</sup> y no tengamos miedo de hacer de sus prioridades nuestras prioridades. Ustedes saben muy bien lo que es una Iglesia pequeña en personas y en recursos, pero ardiente y con ganas de ser instrumento vivo del compromiso del Señor con todas las personas de vuestros pueblos y ciudades.<sup>6</sup> Vuestro compromiso por llevar adelante esa fecundidad evangélica anunciando el kerygma con obras y con palabras en los diferentes ámbitos donde los cristianos se encuentran, es un testimonio contundente.

Una Iglesia misionera sabe que su mejor palabra es dejarse transformar por la Palabra que da Vida, haciendo del servicio su nota definitiva. No somos nosotros quienes disponemos de la misión, y menos nuestras estrategias. Es el Espíritu el verdadero protagonista que a nosotros, pecadores perdonados, nos impulsa y nos envía continuamente a compartir este tesoro en vasijas de barro; <sup>7</sup> transformados por el Espíritu para transformar cada rincón donde nos toque estar. El martirio de la entrega cotidiana y tantas veces silenciosa dará los frutos que vuestros pueblos necesitan.

Esta realidad nos impulsa a desarrollar una espiritualidad muy particular. El pastor es una persona que, en primer lugar, ama entrañablemente

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Exhort. ap. Evangelii gaudium, 267.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cf. 2 Co 4, 7.

a su pueblo, conoce su idiosincrasia, conoce sus debilidades y fortalezas. La misión es ciertamente amor por Jesucristo, pero al mismo tiempo es una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo ese amor que nos devuelve la dignidad y nos sostiene, y precisamente allí mismo, si no somos ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige llena de cariño y de ardor hacia todo su pueblo.<sup>8</sup>

Recordemos que nosotros también somos parte de este pueblo; no somos los patrones, somos parte del pueblo; fuimos elegidos como servidores, no como dueños o amos y esto significa que debemos acompañar a quienes servimos con paciencia, con amabilidad, escuchándolos, respetando su dignidad, impulsando y valorando siempre sus iniciativas apostólicas. No perdamos de vista que muchas de vuestras tierras fueron evangelizadas por laicos. No clericalicemos la misión, por favor. Y mucho menos clericalicemos los laicos. Esos laicos tuvieron la posibilidad de hablar el dialecto de su gente, ejercicio simple y directo de inculturación no teórica ni ideológica, sino fruto del ardor por compartir a Cristo. El santo Pueblo fiel de Dios posee la unción del Santo que estamos llamados a reconocer, a valorar y expandir. No perdamos esta gracia de ver a Dios actuando en medio de su pueblo, como lo hizo antes, lo hace ahora y lo seguirá haciendo. Me viene una imagen, que no estaba en el programa pero...: el pequeño Samuel que se despertaba de noche. Dios respetó al viejo sacerdote, débil de carácter, le dejaba hacer, pero no le habló. Le habló a un muchacho, a uno del pueblo.

De manera particular los invito a que tengan siempre abierta la puerta para sus sacerdotes. La puerta y el corazón. No olvidemos que el prójimo más prójimo del obispo es el sacerdote. Estén cerca de ellos, escúchenlos, busquen acompañarlos en todas las situaciones que ellos enfrenten, especialmente cuando los vean desanimados o apáticos, que es la peor de las tentaciones del demonio. La apatía, el desánimo. Y esto háganlo no como jueces, sino como padres, no como gerentes que se sirven de ellos, sino como auténticos hermanos mayores. Creen un clima donde exista la confianza para un diálogo sincero, un diálogo abierto, buscando y pidiendo la gracia de tener la misma paciencia que el Señor tiene con cada uno de nosotros, jy que es tanta, que es tanta!

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 268.

Queridos hermanos: Sé que son múltiples los interrogantes que deben enfrentar en el seno de sus comunidades, tanto a diario como pensando en el porvenir. Nunca perdamos de vista que en ese futuro, tantas veces incierto como cuestionador, es precisamente el Señor mismo quien viene con la fuerza de la Resurrección transformando cada llaga, cada herida, en fuente de vida. Miremos el mañana con la certeza de que no estamos solos, de que no caminamos solos, de que no vamos solos, Él nos espera ahí invitándonos a reconocerlo principalmente en el partir el pan.

Supliquemos la intercesión del beato Nicolás y de tantos santos misioneros, para que nuestros pueblos sean renovados con esa misma unción.

Puesto que están hoy aquí numerosos Obispos de Asia, aprovecho la ocasión para extender la bendición y mi cariño a todas vuestras comunidades y, de modo especial, a los enfermos y a todos aquellos que estén pasando por momentos de dificultad. Que el Señor los bendiga, cuide y los acompañe siempre. Y a ustedes, que los lleve de su mano; y ustedes déjense llevar de la mano del Señor, no busquen otras manos.

Y, por favor, no se olviden de rezar y hacer rezar por mí, porque todo lo que les dije a ustedes me lo tengo que decir a mí mismo también.

Muchas gracias.

# VII

Occursus cum Moderatoribus Christianis et aliarum Religionum apud Universitatem v.d. *Chulalongkorn* Bancokii.\*

Señor Cardenal,
Hermanos en el episcopado,
Distinguidos Representantes de las diferentes confesiones religiosas,
Representantes de la Comunidad Universitaria,
Queridos amigos:

gracias por vuestra cordial bienvenida. Agradezco al Obispo Sirisut y al Dr. Bundit Eua-arporn sus amables palabras. Agradezco también la invitación a visitar esta famosa Universidad, a los estudiantes, a los docentes y personal que dan vida a esta casa de estudios, así como la oportunidad que me brindan de encontrarme con representantes de las diferentes Comunidades cristianas, y con los líderes de otras religiones que nos honran con su presencia. Les manifiesto mi agradecimiento por vuestra presencia aquí, y mi especial estima y reconocimiento por la valiosa herencia cultural y las tradiciones espirituales de las que son hijos y testigos.

Hace ciento veintidós años, en 1897, el rey Chulalongkorn, de quien toma el nombre esta primera universidad, visitó Roma y tuvo una audiencia con el Papa León XIII: era la primera vez que un Jefe de Estado no cristiano fue recibido en el Vaticano. El recuerdo de ese importante encuentro, así como el reinado llevado adelante por él, caracterizado entre tantas virtudes por la abolición de la esclavitud, nos cuestiona y nos anima a asumir un protagonismo tenaz en el camino del diálogo y del entendimiento mutuo. Y esto habría que hacerlo en un espíritu de compromiso fraterno que ayude a poner fin a tantas esclavitudes que persisten en nuestros días, pienso especialmente en el flagelo del tráfico y de la trata de personas.

La necesidad de reconocimiento y valoración mutua, así como la cooperación entre las religiones, es aún más apremiante para la humanidad actual; el mundo de hoy se enfrenta a problemáticas complejas, como la globalización económico-financiera y sus graves consecuencias en el desarrollo de

<sup>\*</sup> Die 22 Novembris 2019.

las sociedades locales; los rápidos avances -promotores aparentemente de un mundo mejor- conviven con la trágica persistencia de conflictos civiles: sean conflictos migratorios, refugiados, hambrunas y conflictos bélicos; y conviven también con la degradación y destrucción de nuestra casa común. Todas estas situaciones nos alertan y recuerdan que ninguna región ni sector de nuestra familia humana puede pensarse o construirse ajena o inmune a las demás. Son todas situaciones que, a su vez, nos exigen aventurarnos a tejer nuevas formas de construir la historia presente sin necesidad de denigrar o denostar a nadie. Se acabaron las épocas donde la lógica de la insularidad podía predominar en la concepción del tiempo y del espacio, e imponerse como mecanismo válido para la resolución de conflictos. Hoy es tiempo de atreverse a imaginar la lógica del encuentro y del diálogo mutuo como camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio. Y, de este modo, ofrecer un nuevo paradigma para la resolución de conflictos, contribuir al entendimiento entre las personas y salvaguardar la creación. Creo que, en este campo, las religiones, así como las universidades, sin necesidad de renunciar a las propias notas esenciales y dones particulares, tenemos mucho para aportar y ofrecer; todo lo que hagamos en este sentido es un paso significativo para garantizar a las generaciones más jóvenes su derecho al futuro, y será también un servicio a la justicia y un servicio a la paz. Sólo así les proporcionaremos las herramientas necesarias para que sean ellos los principales protagonistas en la forma de generar estilos de vida sustentables e inclusivos.

Estos tiempos nos exigen construir bases sólidas, ancladas en el respeto y reconocimiento de la dignidad de las personas, en la promoción de un humanismo integral capaz de reconocer y reclamar la defensa de nuestra casa común; en una administración responsable, que conserve la belleza y la exuberancia de la naturaleza como un derecho fundamental para la existencia. Las grandes tradiciones religiosas de nuestro mundo dan testimonio de un patrimonio espiritual, trascendente y ampliamente compartido, que puede ofrecer sólidos aportes en este sentido, si somos capaces de aventurarnos a no tener miedo de encontrarnos.

Todos nosotros estamos llamados, no sólo a prestar atención a la voz de los pobres en nuestro entorno: los marginados, los oprimidos, los pueblos indígenas y las minorías religiosas, sino también a no tener miedo de generar instancias, como ya tímidamente se vienen desarrollando, donde poder unirnos y trabajar mancomunadamente. A su vez, se nos pide abrazar el imperativo de defender la dignidad humana y respetar los derechos de conciencia y libertad religiosa, y crear espacios donde ofrecer un poco de aire fresco en la certeza de que «no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan».<sup>1</sup>

Aquí en Tailandia, país de gran belleza natural, quisiera subrayar una nota distintiva que considero crucial, y en cierta medida parte de las riquezas a "exportar" y compartir con otras regiones de nuestra familia humana. Ustedes valoran y cuidan a sus ancianos -es una gran riqueza-, los respetan y les dan un lugar reverencial, que les garantizan a ustedes las raíces necesarias, para que vuestro pueblo no se marchite detrás de determinados slogans que terminan por vaciar e hipotecar el alma de las nuevas generaciones. Junto a la tendencia creciente de desacreditar los valores y las culturas locales, por imposición de un modelo único, también «vemos una tendencia a "homogeneizar" a los jóvenes, a disolver las diferencias propias de su lugar de origen, a convertirlos en seres manipulables hechos en serie. Así se produce una destrucción cultural, que es tan grave como la desaparición de especies».<sup>2</sup> Continúen haciéndoles conocer a los más jóvenes el bagaje cultural de la sociedad en la que viven. Ayudar a los jóvenes a descubrir la riqueza viva del pasado, a encontrarse con sus raíces haciendo memoria, a encontrarse con sus ancianos, es un verdadero acto de amor hacia ellos, en vista de su crecimiento y de las decisiones que deberán tomar.3

Toda esta perspectiva implica necesariamente el papel de instituciones educativas como esta Universidad. La investigación, el conocimiento, ayudan a abrir nuevos caminos para reducir la desigualdad entre las personas, fortalecer la justicia social, defender la dignidad humana, buscar las formas de resolución pacífica de conflictos y preservar los recursos que dan vida a nuestra tierra. Mi agradecimiento se dirige, de modo particular, a los educadores y académicos de este país que trabajan para proporcionar a las

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carta enc. Laudato si', 205.

 $<sup>^{2}\,</sup>$  Exhort. ap. postsin. Christus vivit, 186.

 $<sup>^3\,</sup>$  Cf.  $ibid.\,,\,187.$ 

generaciones presentes y futuras las habilidades y, sobre todo, la sabiduría de raíz ancestral, que les permitirá participar en la promoción del bien común de la sociedad.

Queridos hermanos: Todos somos miembros de la familia humana y cada uno, desde el lugar que ocupa, está invitado a ser actor y gestor directo en la construcción de una cultura basada en valores compartidos, que conduzcan a la unidad, al respeto mutuo, a la convivencia armoniosa.

Una vez más, les agradezco su invitación y su atención. Ofrezco mi oración y mis mejores deseos por sus esfuerzo, que están orientados a servir el desarrollo de Tailandia en prosperidad y paz. Sobre ustedes aquí presentes, sobre sus familias y sobre aquellos a quienes sirven, invoco la bendición divina. Y les pido que, por favor, lo hagan por mí.

Muchas gracias.

# VIII

#### Sancta Missa cum Iuvenibus in cathedrali Templo Assumptionis BMV Bancokii.\*

¡Salgamos al encuentro de Cristo el Señor que viene!

El evangelio que acabamos de escuchar nos invita a ponernos en movimiento y mirar al futuro para encontrarnos con lo más hermoso que nos quiere regalar: la venida definitiva de Cristo a nuestras vidas y a nuestro mundo. ¡Démosle la bienvenida en medio nuestro con inmensa alegría y amor, como sólo ustedes jóvenes lo pueden hacer! Antes que nosotros salgamos a buscarlo, sabemos que el Señor nos busca, viene a nuestro encuentro y nos llama desde la necesidad de una historia por hacer, por crear e inventar. Vamos hacia adelante con alegría porque sabemos que allí nos espera.

El Señor sabe que, por medio de ustedes, jóvenes, entra el futuro en estas tierras y en el mundo, y con ustedes cuenta para llevar adelante su misión hoy. Así como Dios tenía un plan para el pueblo elegido, también tiene un plan para cada uno de ustedes. Él es el primero en soñar con invitarnos a todos a un banquete que tenemos que preparar juntos, Él y nosotros, como comunidad: el banquete de su Reino en el que nadie podría quedar afuera.

El evangelio de hoy nos habla de diez jóvenes invitadas a mirar el futuro y formar parte de la fiesta del Señor. El problema fue que algunas de ellas no estaban preparadas para recibirlo; no porque se hayan quedado dormidas sino porque les faltó el aceite necesario, el combustible interior para mantener encendido el fuego del amor. Tenían un gran impulso y motivación, querían participar del llamado y la convocatoria del Maestro, pero con el tiempo se fueron apagando, se les fueron agotando las fuerzas y las ganas, y llegaron tarde. Una parábola de lo que nos puede suceder a todos los cristianos cuando, llenos de impulsos y de ganas, sentimos el llamado del Señor a tomar parte en su Reino y a compartir su alegría con los demás. Es frecuente que, frente a los problemas y obstáculos —que muchas veces son tantos, como cada uno de ustedes en su corazón lo sabe

<sup>\*</sup> Die 22 Novembris 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Exhort. ap. postsin. Christus vivit, 174.

muy bien—; frente al sufrimiento de personas queridas, o a la impotencia de experimentar situaciones que parecen imposibles de ser cambiadas, entonces la incredulidad y la amargura pueden ganar espacio e infiltrarse silenciosamente en nuestros sueños, haciendo que se enfríe nuestro corazón, se pierda la alegría y que lleguemos tarde.

Por eso, me gustaría preguntarles: ¿Quieren mantener vivo el fuego capaz de iluminarlos en medio de la noche y en medio de las dificultades?, ¿quieren prepararse para responder al llamado del Señor?, ¿quieren estar listos para hacer su voluntad?

iCómo procurarse el aceite que los va a mantener en movimiento y los impulsa a buscar al Señor en cada situación?

Ustedes son herederos de una hermosa historia de evangelización que les fue transmitida como un tesoro sagrado. Esta hermosa catedral es testigo de la fe en Jesucristo que tuvieron sus antepasados: su fidelidad, profundamente arraigada, los impulsó a hacer buenas obras, a construir ese otro templo más hermoso todavía, compuesto de piedras vivas para poder llevar el amor misericordioso de Dios a todas las personas de su tiempo. Pudieron hacer esto porque estaban convencidos de lo que el profeta Oseas proclamó en la primera lectura de hoy: Dios les había hablado con ternura, los había abrazado con firme amor para siempre.<sup>2</sup>

Queridos amigos, para que el fuego del Espíritu Santo no se apague, y puedan mantener viva la mirada y el corazón, es necesario estar bien arraigados en la fe de nuestros mayores: padres, abuelos y maestros. No para quedarse presos del pasado, sino para aprender a tener ese coraje capaz de ayudarnos a responder a las nuevas situaciones históricas. La de ellos fue una vida que resistió muchas pruebas y mucho sufrimiento. Pero en el camino, descubrieron que el secreto de un corazón feliz es la seguridad que encontramos cuando estamos anclados, enraizados en Jesús: enraizados en la vida de Jesús, en sus palabras, en su muerte y resurrección.

«A veces he visto árboles jóvenes, bellos, que elevaban sus ramas al cielo buscando siempre más, y parecían un canto de esperanza. Más adelante, después de una tormenta, los encontré caídos, sin vida. Porque tenían pocas raíces, habían desplegado sus ramas sin arraigarse bien en la tierra, y así sucumbieron ante los embates de la naturaleza. Por eso me duele ver que

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Os 2, 16.21.

algunos les propongan a los jóvenes construir un futuro sin raíces, como si el mundo comenzara ahora. Porque es imposible que alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden a estar bien sostenido y agarrado a la tierra». Chicas y chicos: «Es muy fácil "volarse" cuando no hay desde donde agarrarse, de donde sujetarse».<sup>3</sup>

Sin este firme sentido de *arraigo*, podemos quedar desconcertados por las "voces" de este mundo que compiten por nuestra atención. Muchas de estas voces son atractivas, propuestas bien maquilladas que al inicio parecen bellas e intensas, aunque con el tiempo solamente terminan dejando el vacío, el cansancio, la soledad y la desgana, 4 y van apagando esa chispa de vida que el Señor encendió un día en cada uno.

Queridos jóvenes: Ustedes son una *nueva* generación, con nuevas esperanzas, nuevos sueños y nuevas preguntas; seguramente también con algunas dudas, pero, arraigados en Cristo, los invito a mantener viva la alegría y a no tener miedo de mirar el futuro con confianza. Arraigados en Cristo, miren con alegría y miren con confianza. Esta situación nace de saberse buscados, encontrados y amados infinitamente por el Señor. La amistad cultivada con Jesucristo es el aceite necesario para iluminar el camino, vuestro camino, pero también el de todos los que los rodean: amigos, vecinos, compañeros de estudio y de trabajo, incluso el de aquellos que están en total desacuerdo con ustedes.

¡Salgamos al encuentro de Cristo el Señor que viene! No le tengan miedo al futuro ni se dejen achicar; por el contrario, sepan que ahí en el futuro el Señor los está esperando para preparar y celebrar la fiesta de su Reino.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Exhort. ap. postsin. Christus vivit, 179.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. *ibid.*, 277.

# IX

#### Occursus cum Episcopis in Nuntiatura Apostolica in Tokio.\*

# Queridos hermanos Obispos:

primero de todo tengo que excusarme y pedir disculpas porque entré sin saludar a nadie. ¡Qué mal educados que somos los argentinos! Disculpen por eso. Es un gusto estar aquí entre ustedes. Y, los japoneses, tienen fama de ser metódicos y trabajadores, y la prueba es esta: ¡El Papa baja del avión y lo hacen trabajar enseguida! Muchas gracias.

Y estoy contento por el don de visitar Japón y por la bienvenida que me han brindado. Agradezco especialmente al Arzobispo Takami por sus palabras en nombre de toda la comunidad católica de este país. Estando aquí con ustedes, en este primer encuentro oficial, quiero saludar a cada una y a todas vuestras comunidades, laicos, catequistas, sacerdotes, religiosos, personas consagradas, seminaristas. Y también quiero extender el abrazo y mis oraciones a todos los japoneses en este período marcado por la entronización del nuevo Emperador y el inicio de la era Reiwa.

No sé si sabrán, pero desde joven sentía simpatía y cariño por estas tierras. Han pasado muchos años de aquel impulso misionero cuya realización se hizo esperar. Hoy, el Señor me regala la oportunidad de estar entre ustedes como peregrino misionero tras los pasos de grandes testigos de la fe. Se cumplen 470 años de la llegada de san Francisco Javier al Japón, quien marcó el comienzo de la difusión del cristianismo en esta tierra. En su memoria, quiero unirme a ustedes para dar gracias al Señor por todos aquellos que, a lo largo de los siglos, se dedicaron a sembrar el Evangelio y a servir al pueblo japonés con gran unción y amor; esta entrega le dio un rostro muy particular a la Iglesia nipona. Pienso en los mártires san Pablo Miki y sus compañeros y en el beato Justo Takayama Ukon, que en medio de tantas pruebas dio testimonio hasta su muerte. Esta entrega para mantener viva la fe a través de la persecución ayudó a la pequeña comunidad cristiana a crecer, consolidarse y dar fruto. También pensemos en los

<sup>\*</sup> Die 23 Novembris 2019.

"cristianos ocultos", de la región de Nagasaki, que mantuvieron la fe por generaciones a través del bautismo, la oración y la catequesis; auténticas Iglesias domésticas que resplandecían en esta tierra, quizás sin saberlo, como espejo de la familia de Nazaret.

El camino del Señor nos muestra cómo su presencia se "juega" en la vida cotidiana del pueblo fiel, que busca la manera de seguir haciendo presente su memoria; una presencia silenciosa, memoria viva que recuerda que donde dos o más estén reunidos en su Nombre ahí estará Él, con la fuerza y la ternura de su Espíritu.¹ El ADN de vuestras comunidades está marcado por este testimonio, antídoto contra toda desesperanza, que nos señala el camino hacia donde poner la mirada. Ustedes son una Iglesia viva, que se ha mantenido pronunciando el Nombre del Señor y contemplando cómo Él los guiaba en medio de la persecución.

La siembra confiada, el testimonio de los mártires y la paciente expectativa de los frutos que el Señor regala a su tiempo, caracterizaron la modalidad apostólica con la que han sabido acompañar la cultura japonesa. Como resultado, forjaron a lo largo de estos años un rostro eclesial muy apreciado, en general, por la sociedad nipona, gracias a sus numerosas aportaciones al bien común. Este importante capítulo de la historia del país y de la Iglesia universal, ha sido ahora reconocido con la designación de las iglesias y pueblos de Nagasaki y Amakusa como lugares de Patrimonio Cultural Mundial; pero, sobre todo, como memoria viva del alma de vuestras comunidades, esperanza fecunda de toda evangelización.

Este viaje apostólico está marcado por el lema «proteger toda vida», que bien puede simbolizar nuestro ministerio episcopal. El obispo es aquel a quien el Señor llamó de en medio de su pueblo, para devolverlo como pastor capaz de proteger toda vida, lo que determina en cierta medida el escenario a donde debemos apuntar.

La misión en estas tierras estuvo marcada por una fuerte búsqueda de inculturación y diálogo, que permitió el desarrollo de nuevas modalidades independientes a las desarrolladas en Europa. Sabemos que, desde el inicio, se usaron escritos, el teatro, la música y todo tipo de medios, en su gran mayoría en idioma japonés. Este hecho demuestra el amor que los

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Mt 18, 20.

primeros misioneros sentían por estas tierras. Proteger toda vida significa, en primer lugar, tener esa mirada contemplativa capaz de amar la vida de todo el pueblo que les fue confiado, para reconocer en él ante todo un don del Señor. «Porque sólo lo que se ama puede ser salvado. Sólo lo que se abraza puede ser transformado».² Principio de encarnación capaz de ayudar a posicionarnos ante toda vida como un don gratuito, por sobre otras consideraciones, válidas pero secundarias. Proteger toda vida y anunciar el Evangelio no son dos cosas separadas ni contrapuestas: se reclaman, se necesitan. Ambas significan estar atentos, velar ante todo aquello que hoy pueda estar impidiendo, en estas tierras, el desarrollo integral de las personas confiadas a la luz del Evangelio de Jesús.

Sabemos que la Iglesia en Japón es pequeña y los católicos son una minoría, pero esto no debe restarle valor a vuestro compromiso con una evangelización que, en vuestra situación particular, la palabra más fuerte y clara que puedan brindar es la de un testimonio humilde, cotidiano y de diálogo con otras tradiciones religiosas. La hospitalidad y el cuidado que muestran a los numerosos trabajadores extranjeros, que representan más de la mitad de los católicos de Japón, no sólo sirve como testimonio del Evangelio en medio de la sociedad japonesa, sino que también certifica la universalidad de la Iglesia, demostrando que nuestra unión con Cristo es más fuerte que cualquier otro vínculo o identidad, y es capaz de llegar y alcanzar a todas las realidades.

Una Iglesia martirial puede hablar con mayor libertad, especialmente al abordar cuestiones urgentes de paz y justicia en nuestro mundo. Mañana visitaré Nagasaki e Hiroshima donde rezaré por las víctimas del bombardeo catastrófico de estas dos ciudades, y me haré eco de vuestros propios llamados proféticos al desarme nuclear. Deseo encontrar a aquellos que aún sufren las heridas de este trágico episodio de la historia humana, así como a las víctimas del "triple desastre". Su sufrimiento continuado es un recordatorio elocuente a nuestro deber humano y cristiano de ayudar a los que sufren en el cuerpo y en el espíritu, y de ofrecer a todos el mensaje evangélico de esperanza, curación y reconciliación. Recordemos que el mal no hace acepción de personas y no pregunta sobre pertenencias;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XXXIV Jornada Mundial de la Juventud, Panamá, Vigilia de oración, 26 enero 2019.

simplemente irrumpe con su vehemencia destructora, como ha sucedido recientemente con el devastador tifón que ha provocado tantas víctimas y daños materiales. Encomendemos a la misericordia del Señor a los que han muerto, a sus familiares, y a todos los que han perdido sus casas y bienes materiales. Que no tengamos miedo a desarrollar siempre, aquí y en todo el mundo, una misión capaz de levantar la voz y defender toda vida como un don preciado del Señor.

Los animo, pues, en sus esfuerzos para garantizar que la comunidad católica en Japón ofrezca un testimonio claro del Evangelio en medio de toda la sociedad. El apreciado apostolado educativo de la Iglesia representa un gran recurso para la evangelización, y demuestra el compromiso con las más amplias corrientes intelectuales y culturales; la calidad de su contribución dependerá naturalmente del fomento de su identidad y misión.

Somos conscientes de que existen diversos flagelos que atentan contra la vida de algunas personas de vuestras comunidades, que están marcadas, por diversas razones, por la soledad, la desesperación y el aislamiento. El aumento del número de suicidios en vuestras ciudades, así como el "bulismo" (ijime), y diversas formas de auto exigencia, están creando nuevos tipos de alienación y desorientación espiritual. ¡Cómo afecta esto especialmente a los jóvenes! Los invito a que les presten especial atención a ellos y a sus necesidades, busquen priorizar espacios donde la cultura de la eficacia, el rendimiento y el éxito se vea visitada por la cultura de un amor gratuito y desinteresado capaz de brindar a todos, y no sólo a los que "llegaron", posibilidades de una vida feliz y lograda. Con su celo, ideas y energías, así como con una buena formación y bien acompañados, vuestros jóvenes pueden ser una fuente importante de esperanza para sus contemporáneos, y dar un testimonio vital de la caridad cristiana. Una búsqueda creativa, inculturada e ingeniosa del kerigma puede tener mucho eco en tantas vidas anhelantes de compasión.

Sé que la mies es mucha y los obreros son pocos. Los estimulo a buscar, desarrollar y fomentar una misión capaz de involucrar a las familias y a promover una formación capaz de alcanzar a las personas allí donde se encuentren, asumiendo siempre la realidad: el punto de partida para todo apostolado nace del lugar donde las personas están en sus rutinas y quehaceres, no en lugares artificiales. Allí, tenemos que llegar al alma

de las ciudades, de los trabajos, de las universidades para acompañar con el Evangelio de la compasión y la misericordia a los fieles que nos fueron confiados.

Nuevamente gracias por la oportunidad que me regalan de poder visitar y celebrar con vuestras Iglesias locales. Pedro quiere confirmarlos en la fe, pero Pedro también viene a tocar y a dejarse renovar en las huellas de tantos mártires testigos de la fe; recen para que el Señor me regale esta gracia.

Y pido al Señor que los bendiga y, en ustedes, bendiga a vuestras comunidades. Muchas gracias.

# X

#### Nuntius de Armis Atomicis apud Atomic Bomb Hypocenter Park Nagasakii.\*

Queridos hermanos y hermanas:

este lugar nos hace más conscientes del dolor y del horror que los seres humanos somos capaces de infringirnos. La cruz bombardeada y la estatua de Nuestra Señora, recientemente descubiertas en la Catedral de Nagasaki, nos recuerdan una vez más el indescriptible horror sufrido en su propia carne por las víctimas y sus familias.

Uno de los anhelos más profundos del corazón humano es el deseo de paz y estabilidad. La posesión de armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva no son la respuesta más acertada a este deseo; es más, parecen continuamente ponerlo a prueba. Nuestro mundo vive la perversa dicotomía de querer defender y garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza, que termina por envenenar las relaciones entre pueblos e impedir todo posible diálogo.

La paz y la estabilidad internacional son incompatibles con todo intento de fundarse sobre el miedo a la mutua destrucción o sobre una amenaza de aniquilación total; sólo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana de hoy y de mañana.

Aquí, en esta ciudad, que es testigo de las catastróficas consecuencias humanitarias y ambientales de un ataque nuclear, serán siempre pocos todos los intentos de alzar nuestra voz contra la carrera armamentista. Esta desperdicia recursos valiosos que podrían, en cambio, utilizarse en beneficio del desarrollo integral de los pueblos y para la protección del ambiente natural. En el mundo de hoy, en el que millones de niños y familias viven en condiciones infrahumanas, el dinero que se gasta y las fortunas que se ganan en la fabricación, modernización, mantenimiento y venta de armas, cada vez más destructivas, son un atentado continuo que clama al cielo.

<sup>\*</sup> Die 24 Novembris 2019.

Un mundo en paz, libre de armas nucleares, es la aspiración de millones de hombres y mujeres en todas partes. Convertir este ideal en realidad requiere la participación de todos: las personas, las comunidades religiosas, la sociedad civil, los Estados que poseen armas nucleares y aquellos que no las poseen, los sectores militares y privados, y las organizaciones internacionales. Nuestra respuesta a la amenaza de las armas nucleares debe ser colectiva y concertada, basada en la construcción ardua pero constante de una confianza mutua que rompa la dinámica de desconfianza actualmente prevaleciente. En 1963, el Papa san Juan XXIII en la Encíclica *Pacem in terris*, solicitando también la prohibición de las armas atómicas, afirmó que «una paz internacional verdadera y constante no puede apoyarse en el equilibrio de las fuerzas militares, sino únicamente en la confianza recíproca».

Es necesario romper la dinámica de desconfianza que prevale actualmente, y que hace correr el riesgo de conducir al desmantelamiento de la arquitectura internacional de control de las armas. Estamos presenciando una erosión del multilateralismo, aún más grave ante el desarrollo de las nuevas tecnologías de armas; este enfoque parece bastante incongruente en el contexto actual marcado por la interconexión, y constituye una situación que reclama una urgente atención por parte de todos los líderes, así como dedicación también.

La Iglesia Católica, por su parte, está irrevocablemente comprometida con la decisión de promover la paz entre los pueblos y las naciones. Es un deber al que se siente obligada ante Dios y ante todos los hombres y mujeres de esta tierra. Nunca podemos cansarnos de trabajar e insistir con celeridad en apoyo a los principales instrumentos jurídicos internacionales de desarme y no proliferación nuclear, incluido el Tratado sobre la prohibición de armas nucleares. En julio pasado, los obispos de Japón lanzaron un llamado para la abolición de las armas nucleares, y cada agosto la Iglesia nipona celebra un encuentro de oración de diez días por la paz. Que la oración, la búsqueda infatigable en la promoción de acuerdos, la insistencia en el diálogo, sean las "armas" en las que pongamos nuestra confianza y también la fuente de inspiración de los esfuerzos para construir un mundo de justicia y solidaridad que brinde garantías reales para la paz.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. n. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> N. 113.

Con el convencimiento de que un mundo sin armas nucleares es posible y necesario, pido a los líderes políticos que no se olviden de que las mismas no nos defienden de las amenazas a la seguridad nacional e internacional de nuestro tiempo. Es necesario considerar el impacto catastrófico de un uso desde el punto de vista humanitario y ambiental, renunciando al fortalecimiento de un clima de miedo, desconfianza y hostilidad, impulsado por doctrinas nucleares. El estado actual de nuestro planeta reclama, por su parte, una reflexión seria sobre cómo todos estos recursos podrían ser utilizados, con referencia a la compleja y difícil implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y alcanzar así objetivos como el desarrollo humano integral. Así lo sugirió ya, en 1964, el Papa san Pablo VI, cuando propuso ayudar a los más desheredados a través de un Fondo Mundial, alimentado con una parte de los gastos militares.<sup>3</sup>

Por todo esto, resulta crucial crear herramientas que aseguren la confianza y el desarrollo mutuo, y contar con líderes que estén a la altura de las circunstancias. Tarea que, a su vez, nos involucra y nos reclama a todos. Nadie puede ser indiferente ante el dolor sufriente de millones de hombres y mujeres que hoy siguen golpeando a nuestras conciencias; nadie puede ser sordo ante el grito del hermano que desde su herida llama; nadie puede ser ciego ante las ruinas de una cultura incapaz de dialogar.

Les pido unirnos en oraciones cada día por la conversión de las conciencias y por el triunfo de una cultura de la vida, de la reconciliación y de la fraternidad. Una fraternidad que sepa reconocer y garantizar las diferencias en la búsqueda de un destino común.

Sé que algunos de los aquí presentes no son católicos, pero estoy seguro de que todos podemos hacer nuestra la oración por la paz atribuida a san Francisco de Asís:

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:

donde haya odio, ponga yo amor;

donde haya ofensa, ponga yo perdón;

donde haya duda, ponga yo fe;

donde haya desesperación, ponga yo esperanza;

donde haya tinieblas, ponga yo luz;

donde haya tristeza, ponga yo alegría.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Discurso a los periodistas, Bombay, 4 diciembre 1964; Carta enc. Populorum progressio, 26 marzo 1967, 51.

En este lugar de memoria, que nos sobrecoge y no puede dejarnos indiferentes, es aún más significativo confiar en Dios, para que nos enseñe a ser instrumentos efectivos de paz y a trabajar también para no cometer los mismos errores del pasado.

Que ustedes y sus familias, y toda la nación, puedan experimentar las bendiciones de la prosperidad y la armonía social.

# XI

#### Obsequium Sanctis Martyribus apud Monumentum Martyrum Nagasakii.\*

Queridos hermanos y hermanas: Buenos días.

Esperaba con ansias este momento. Vengo como peregrino a rezar, a confirmar, y también a ser confirmado por la fe de estos hermanos, que con su testimonio y entrega nos señalan el camino. Les agradezco la bienvenida.

Este santuario evoca las imágenes y los nombres de los cristianos que fueron martirizados hace muchos años, comenzando con Pablo Miki y sus compañeros, el 5 de febrero de 1597, y la multitud de otros mártires que consagraron este campo con su sufrimiento y su muerte.

Sin embargo, este santuario, más que de muerte, nos habla del triunfo de la vida. San Juan Pablo II vio este lugar no sólo como el monte de los mártires, sino como un verdadero *Monte de las Bienaventuranzas*, donde podemos tocar el testimonio de hombres invadidos por el Espíritu Santo, libres del egoísmo, de la comodidad y del orgullo. Porque aquí la luz del Evangelio brilló en el amor que triunfó sobre la persecución y la espada.

Este lugar es ante todo un monumento que anuncia la Pascua, pues proclama que la última palabra –a pesar de todas las pruebas contrarias– no pertenece a la muerte sino a la vida. No estamos llamados a la muerte sino a una Vida en plenitud; ellos lo anunciaron. Sí, aquí está la oscuridad de la muerte y el martirio, pero también se anuncia la luz de la resurrección, donde la sangre de los mártires se convierte en semilla de la vida nueva que Jesucristo, a todos, nos quiere regalar. Su testimonio nos confirma en la fe y ayuda a renovar nuestra entrega y compromiso, para vivir el discipulado misionero que sabe trabajar por una cultura, capaz de proteger y defender siempre toda vida, a través de ese "martirio" del servicio cotidiano y silencioso de todos, especialmente hacia los más necesitados.

Vengo hasta este monumento dedicado a los mártires para encontrarme con estos santos hombres y mujeres, y quiero hacerlo con la pequeñez de aquel joven jesuita que venía de "los confines de la tierra", y encontró una

<sup>\*</sup> Die 24 Novembris 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 65.

profunda fuente de inspiración y renovación en la historia de los primeros mártires japoneses. ¡No olvidemos el amor de su entrega! Que no sea una gloriosa reliquia de gestas pasadas, bien guardada y honrada en un museo, sino memoria y fuego vivo del alma de todo apostolado en esta tierra, capaz de renovar y encender siempre el celo evangelizador. Que la Iglesia en el Japón de nuestro tiempo, con todas sus dificultades y promesas, se sienta llamada a escuchar cada día el mensaje proclamado por san Pablo Miki desde su cruz, y compartir con todos los hombres y mujeres la alegría y la belleza del Evangelio, Camino, Verdad y Vida; ² que podamos cada día liberarnos de todo aquello que nos pesa e impide caminar con humildad, libertad, parresia y caridad.

Hermanos: En este lugar también nos unimos a los cristianos que en diversas partes del mundo hoy sufren y viven el martirio a causa de la fe. Mártires del siglo XXI nos interpelan con su testimonio a que tomemos, valientemente, el camino de las bienaventuranzas. Recemos por ellos y con ellos, y levantemos la voz para que la libertad religiosa sea garantizada para todos y en todos los rincones del planeta, y levantemos también la voz contra toda manipulación de las religiones, «por políticas integristas y de división y por los sistemas de ganancia insaciables y las tendencias ideológicas odiosas, que manipulan las acciones y los destinos de los hombres».<sup>3</sup>

Pidamos a Nuestra Señora, Reina de los Mártires, a san Pablo Miki y a todos sus compañeros que a lo largo de la historia anunciaron con sus vidas las maravillas del Señor, que intercedan por vuestra tierra y por la Iglesia toda, para que su entrega despierte y mantenga viva la alegría por la misión.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Jn 14, 6.

 $<sup>^3\,</sup>$  Documento sobre la fraternidad humana, Abu Dabi, 4 febrero 2019.

# XII

#### Sancta Missa in Campo institutionis athleticae v.d. Baseball Nagasakii.\*

«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».1

En este último domingo del año litúrgico unimos nuestras voces a la del malhechor que, crucificado junto con Jesús, lo reconoció y lo proclamó rey. Allí, en el momento menos triunfal y glorioso, bajo los gritos de burlas y humillación, el bandido fue capaz de alzar la voz y realizar su profesión de fe. Son las últimas palabras que Jesús escucha y, a su vez, son las últimas palabras que Él dirige antes de entregarse al Padre: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso».<sup>2</sup> El pasado tortuoso del ladrón parece, por un instante, cobrar un nuevo sentido: acompañar de cerca el suplicio del Señor; y este instante no hace más que corroborar la vida del Señor: ofrecer siempre y en todas partes la salvación. El calvario, lugar de desconcierto e injusticia, donde la impotencia y la incomprensión se encuentran acompañadas por el murmullo y cuchicheo indiferente y justificador de los burlones de turno ante la muerte del inocente, se transforma, gracias a la actitud del buen ladrón, en una palabra de esperanza para toda la humanidad. Las burlas y los gritos de sálvate a ti mismo frente al inocente sufriente no serán la última palabra; es más, despertarán la voz de aquellos que se dejen tocar el corazón y se decidan por la compasión como auténtica forma para construir la historia.

Hoy aquí queremos renovar nuestra fe y nuestro compromiso; conocemos bien la historia de nuestras fallas, pecados y limitaciones, al igual que el buen ladrón, pero no queremos que eso sea lo que determine o defina nuestro presente y futuro. Sabemos que no son pocas las veces que podemos caer en la atmósfera comodona del grito fácil e indiferente del "sálvate a ti mismo", y perder la memoria de lo que significa cargar con el sufrimiento de tantos inocentes. Estas tierras experimentaron, como pocas, la capacidad destructora a la que puede llegar el ser humano. Por eso, como el buen

<sup>\*</sup> Die 24 Novembris 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lc 23, 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lc 23, 43.

ladrón, queremos vivir ese instante donde poder levantar nuestras voces y profesar nuestra fe en la defensa y en el servicio del Señor, el Inocente sufriente. Queremos acompañar su suplicio, sostener su soledad y abandono, y escuchar, una vez más, que la salvación es la palabra que el Padre nos quiere ofrecer a todos: «Hoy estarás conmigo en el Paraíso».

Salvación y certeza que testimoniaron valientemente con su vida san Pablo Miki y sus compañeros, así como los miles de mártires que jalonan vuestro patrimonio espiritual. Queremos caminar sobre sus huellas, queremos andar sobre sus pasos para profesar con valentía que el amor dado, entregado y celebrado por Cristo en la cruz, es capaz de vencer sobre todo tipo de odio, egoísmo, burla o evasión; es capaz de vencer sobre todo pesimismo inoperante o bienestar narcotizante, que termina por paralizar cualquier buena acción y elección. Nos lo recordaba el Concilio Vaticano II: lejos están de la verdad quienes sabiendo que nosotros no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la futura, piensan que por ello podemos descuidar nuestros deberes terrenos, no advirtiendo que, precisamente, por esa misma fe profesada estamos obligados a realizarlos de una manera tal que den cuenta y transparenten la nobleza de la vocación con la que hemos sido llamados.<sup>3</sup>

Nuestra fe es en el Dios de los Vivientes. Cristo está vivo y actúa en medio nuestro, conduciéndonos a todos hacia la plenitud de vida. Él está vivo y nos quiere vivos. Cristo es nuestra esperanza. Lo imploramos cada día: venga a nosotros tu Reino, Señor. Y al hacerlo queremos también que nuestra vida y nuestras acciones se vuelvan una alabanza. Si nuestra misión como discípulos misioneros es la de ser testigos y heraldos de lo que vendrá, no podemos resignarnos ante el mal y los males, sino que nos impulsa a ser levadura de su Reino dondequiera que estemos: familia, trabajo, sociedad; nos impulsa a ser una pequeña abertura en la que el Espíritu siga soplando esperanza entre los pueblos. El Reino de los cielos es nuestra meta común, una meta que no puede ser sólo para el mañana, sino que la imploramos y la comenzamos a vivir hoy, al lado de la indiferencia que rodea y que silencia tantas veces a nuestros enfermos y discapacitados, a los ancianos y abandonados, a los refugiados y trabajadores extranjeros: todos ellos sa-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Const. past. Gaudium et spes, 43.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. Exhort. ap. postsin. Christus vivit, 1.

cramento vivo de Cristo, nuestro Rey; <sup>5</sup> porque «si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los que él mismo ha querido identificarse ». <sup>6</sup>

Aquel día, en el Calvario, muchas voces callaban, tantas otras se burlaban, tan sólo la del ladrón fue capaz de alzarse y defender al inocente sufriente; toda una valiente profesión de fe. En cada uno de nosotros está la decisión de callar, burlar o profetizar. Queridos hermanos: Nagasaki lleva en su alma una herida difícil de curar, signo del sufrimiento inexplicable de tantos inocentes; víctimas atropelladas por las guerras de ayer pero que siguen sufriendo hoy en esta tercera guerra mundial a pedazos. Alcemos nuestras voces aquí en una plegaria común por todos aquellos que hoy están sufriendo en su carne este pecado que clama al cielo, y para que cada vez sean más los que, como el buen ladrón, sean capaces de no callar ni burlarse, sino con su voz profetizar un reino de verdad y justicia, de santidad y gracia, de amor y de paz.<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. Mt 25, 31-46.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> S. Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte, 49.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cf. Misal Romano, Prefacio de la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.

# XIII

#### Occursus pro Pace apud Memorialem pacis Hirosimae.\*

«Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: La paz contigo».

Dios de misericordia y Señor de la historia, a ti elevamos nuestros ojos desde este lugar, encrucijada de muerte y vida, de derrota y renacimiento, de sufrimiento y piedad.

Aquí, de tantos hombres y mujeres, de sus sueños y esperanzas, en medio de un resplandor de relámpago y fuego, no ha quedado más que sombra y silencio. En apenas un instante, todo fue devorado por un agujero negro de destrucción y muerte. Desde ese abismo de silencio, todavía hoy se sigue escuchando fuerte el grito de los que ya no están. Venían de diferentes lugares, tenían nombres distintos, algunos de ellos hablaban lenguas diversas. Todos quedaron unidos por un mismo destino, en una hora tremenda que marcó para siempre, no sólo la historia de este país sino el rostro de la humanidad.

Hago memoria aquí de todas las víctimas, me inclino ante la fuerza y la dignidad de aquellos que, habiendo sobrevivido a esos primeros momentos, han soportado en sus cuerpos durante muchos años los sufrimientos más agudos y, en sus mentes, los gérmenes de la muerte que seguían consumiendo su energía vital.

He sentido el deber de venir a este lugar como peregrino de paz, para permanecer en oración, recordando a las víctimas inocentes de tanta violencia y llevando también en el corazón las súplicas y anhelos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, especialmente de los jóvenes, que desean la paz, trabajan por la paz, se sacrifican por la paz. He venido a este lugar lleno de memoria y de futuro trayendo el grito de los pobres, que son siempre las víctimas más indefensas del odio y de los conflictos.

Quisiera humildemente ser la voz de aquellos cuya voz no es escuchada, y que miran con inquietud y angustia las crecientes tensiones que atraviesan nuestro tiempo, las inaceptables desigualdades e injusticias que amenazan

<sup>\*</sup> Die 24 Novembris 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sal 122, 8.

la convivencia humana, la grave incapacidad de cuidar nuestra casa común, el recurso continuo y espasmódico de las armas, como si estas pudieran garantizar un futuro de paz.

Con convicción, deseo reiterar que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy más que nunca un crimen, no sólo contra el hombre y su dignidad sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común. El uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas atómicas, como ya lo dije hace dos años. Seremos juzgados por esto. Las nuevas generaciones se levantarán como jueces de nuestra derrota si hemos hablado de la paz, pero no la hemos realizado con nuestras acciones entre los pueblos de la tierra. ¿Cómo podemos hablar de paz mientras construimos nuevas y formidables armas de guerra? ¿Cómo podemos hablar de paz mientras justificamos determinadas acciones espurias con discursos de discriminación y de odio?

Estoy convencido de que la paz no es más que un "sonido de palabras" si no se funda en la verdad, si no se construye de acuerdo con la justicia, si no está vivificada y completada por la caridad, y si no se realiza en la libertad.<sup>2</sup>

La construcción de la paz en la verdad y en la justicia significa reconocer que « son muchas y muy grandes las diferencias entre los hombres en ciencia, virtud, inteligencia y bienes materiales », ³ lo cual jamás puede justificar el propósito de imponer a los demás los propios intereses particulares. Por el contrario, todo esto constituye una fuente de mayor responsabilidad y respeto. Asimismo, las comunidades políticas, que legítimamente pueden diferir entre sí en términos de cultura o desarrollo económico, están llamadas a comprometerse a trabajar « por el progreso común », por el bien de todos. ⁴

De hecho, si realmente queremos construir una sociedad más justa y segura, debemos dejar que las armas caigan de nuestras manos: «No es posible amar con armas ofensivas en las manos». Cuando nos entregamos a la lógica de las armas y nos alejamos del ejercicio del diálogo, nos olvidamos trágicamente de que las armas, antes incluso de causar víctimas y ruinas, tienen la capacidad de provocar pesadillas, «exigen enormes gastos,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. S. Juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibíd.*, 87.

<sup>4</sup> Ibíd., 88.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. Pablo VI, Discurso a las Naciones Unidas, 4 octubre 1965, 10.

detienen los proyectos de solidaridad y de trabajo útil, alteran la psicología de los pueblos». Cómo podemos proponer la paz si frecuentamos la intimidación bélica nuclear como recurso legítimo para la resolución de los conflictos? Que este abismo de dolor evoque los límites que jamás se pueden atravesar. La verdadera paz sólo puede ser una paz desarmada. Además, «la paz no es la mera ausencia de la guerra [...]; sino un perpetuo quehacer». Es fruto de la justicia, del desarrollo, de la solidaridad, del cuidado de nuestra casa común y de la promoción del bien común, aprendiendo de las enseñanzas de la historia.

Recordar, caminar juntos, proteger. Estos son tres imperativos morales que, precisamente aquí en Hiroshima, adquieren un significado aún más fuerte y universal, y tienen la capacidad de abrir un camino de paz. Por lo tanto, no podemos permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido, esa memoria que es garante y estímulo para construir un futuro más justo y más fraterno; un recuerdo expansivo capaz de despertar las conciencias de todos los hombres y mujeres, especialmente de aquellos que hoy desempeñan un papel especial en el destino de las naciones; una memoria viva que nos ayude a decir de generación en generación: ¡nunca más!

Precisamente por esto estamos llamados a caminar juntos, con una mirada de comprensión y de perdón, abriendo el horizonte a la esperanza y trayendo un rayo de luz en medio de las numerosas nubes que hoy ensombrecen el cielo. Abrámonos a la esperanza, convirtiéndonos en instrumentos de reconciliación y de paz. Esto será siempre posible si somos capaces de protegernos y sabernos hermanados en un destino común. Nuestro mundo, interconectado no sólo por la globalización sino desde siempre por una tierra común, reclama más que en otras épocas la postergación de intereses exclusivos de determinados grupos o sectores, para alcanzar la grandeza de aquellos que luchan corresponsablemente para garantizar un futuro común.

En una sola súplica abierta a Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, en nombre de todas las víctimas de los bombardeos y experimentos atómicos, y de todos los conflictos, desde el corazón elevemos conjuntamente un grito: ¡Nunca más la guerra, nunca más el rugido de las

<sup>6</sup> Ibíd

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> CONC. VAT. II, Const. past. Gaudium et spes, 78.

armas, nunca más tanto sufrimiento! Que venga la paz en nuestros días, en este mundo nuestro. Dios, tú nos lo has prometido: «La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan; la fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo».<sup>8</sup>

Ven, Señor, que es tarde y donde sobreabundó la destrucción que hoy también pueda hoy sobreabundar la esperanza de que es posible escribir y realizar una historia diferente. ¡Ven, Señor, Príncipe de la paz, haznos instrumentos y ecos de tu paz!

«Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: La paz contigo».9

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sal 84, 11-12.

 $<sup>^9</sup>$  Sal 122, 8.

# XIV

#### Occursus cum victimis triplicis calamitatis in Bellesalle Hanzomon Tokii.\*

#### Queridos amigos:

este encuentro con ustedes es un momento importante en mi visita a Japón. Les agradezco la bienvenida con música argentina. De manera especial, agradezco a Toshiko, Tokuun y Matsuki, quienes han compartido su historia con nosotros. Ellos y también ustedes representan a todos los que han sufrido de manera tan grande a causa del triple desastre –el terremoto, el tsunami y el accidente nuclear–, que afectó no sólo a las prefecturas de Iwate, Miyagi y Fukushima, sino a todo el Japón y a sus ciudadanos. Gracias por expresar con sus palabras y con su presencia la tristeza y el dolor sufrido por tantas personas, pero también la esperanza abierta a un futuro mejor. Matsuki, al terminar su testimonio, me invitaba a unirme a ustedes en oración. Hagamos un rato de silencio y que nuestra primera palabra sea rezar por las más de dieciocho mil personas que perdieron la vida, por sus familiares y por los que aún están desaparecidos. Hagamos una oración que nos una y nos dé el coraje de mirar hacia adelante con esperanza.

También agradezcamos el esfuerzo de los gobiernos locales, organizaciones y personas que trabajan en la reconstrucción de las áreas donde ocurrieron los desastres y para aliviar la situación de las más de cincuenta mil personas que fueron evacuadas, actualmente en viviendas temporales, sin poder aún regresar a sus hogares.

Agradezco de modo especial, como bien lo señaló Toshiko, la rapidez con que muchas personas, no sólo de Japón sino de todo el mundo, se movilizaron inmediatamente después de los desastres, para apoyar a las víctimas con la oración y la ayuda material y financiera. Una acción que no puede perderse en el tiempo y desaparecer después del *shock* inicial, sino que debemos perpetuar y sostener. En relación a lo que señaló Matsuki, algunos de los que vivían en las áreas afectadas ahora se sienten olvidados y no pocos deben hacer frente a continuos problemas de tierras y bosques contaminados y los efectos a largo plazo de la radiación.

<sup>\*</sup> Die 25 Novembris 2019.

Que este encuentro sirva para que, entre todos, podamos hacer un llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que las víctimas de estas tragedias sigan recibiendo la ayuda que tanto necesitan.

Sin recursos básicos: alimentos, ropa y refugio, no es posible llevar adelante una vida digna y tener lo mínimo necesario para poder lograr una reconstrucción, que reclama a su vez la necesidad de experimentar la solidaridad y el apoyo de una comunidad. Nadie se "reconstruye" solo, nadie puede volver a empezar solo. Es imprescindible encontrar una mano amiga, una mano hermana, capaz de ayudar a levantar no sólo la ciudad, sino la mirada y la esperanza. Toshiko nos dijo que, aunque ella perdió su hogar en el tsunami, está agradecida por poder apreciar el regalo de la vida y sentir la esperanza al ver a las personas unirse para ayudarse entre sí. Ocho años después del triple desastre, Japón ha demostrado cómo un pueblo puede unirse en solidaridad, paciencia, perseverancia y resistencia. El camino hacia una recuperación completa puede ser todavía largo, pero siempre es posible si cuenta con el alma de este pueblo capaz de movilizarse para socorrerse y ayudarse. Como dijo Toshiko, si no hacemos nada el resultado será cero, pero si das un paso entonces avanzarás un paso adelante. Así pues, los invito a avanzar cada día, poco a poco, para construir el futuro basado en la solidaridad y el compromiso de unos con otros, por ustedes, por sus hijos y nietos, y por las generaciones venideras.

Tokuun preguntó cómo podemos responder a otros problemas importantes que nos afectan y que, como ustedes bien saben, no pueden entenderse o tratarse separadamente: guerras, refugiados, alimentos, disparidades económicas y desafíos ambientales. Es un grave error pensar que hoy en día se pueden abordar aisladamente los temas sin asumirlos como parte de una red más grande. Como acertadamente señaló, somos parte de esta tierra, parte del medio ambiente; porque todo está, en última instancia, interconectado. El primer paso -creo yo-, además de tomar decisiones valientes e importantes sobre el uso de los recursos naturales, y en particular sobre las futuras fuentes de energía, es trabajar y caminar hacia una cultura capaz de combatir la indiferencia. Uno de los males que más nos afectan versa en la cultura de la indiferencia. Urge movilizarnos para ayudar a tomar conciencia de que si un miembro de nuestra familia sufre, todos sufrimos con él; porque no se alcanza la interconexión si no se cultiva la sabiduría

de la pertenencia, única capaz de asumir los problemas y las soluciones de manera global. Nos pertenecemos unos a los otros.

En este sentido, quisiera recordar, de manera particular, el accidente nuclear de Daiichi en Fukushima y sus secuelas. Además de las preocupaciones científicas o médicas, también existe el inmenso trabajo para restaurar el tejido de la sociedad. Hasta que no se restablezcan los lazos sociales en las comunidades locales y las personas tengan de nuevo una vida segura y estable, el accidente de Fukushima no se resolverá por completo. Lo cual implica, a su vez –como bien lo señalaron mis hermanos obispos en Japón–, la preocupación por el uso continuo de la energía nuclear, y pidieron la abolición de las centrales nucleares.

Nuestra era siente la tentación de hacer del progreso tecnológico la medida del progreso humano. Este "paradigma tecnocrático" de progreso y desarrollo modela la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad y, a menudo, conduce a un reduccionismo que afecta a todos los ámbitos de nuestras sociedades.¹ Por tanto, es importante, en momentos como este, hacer una pausa, detenernos y reflexionar sobre quiénes somos y, quizás de manera más crítica, quiénes queremos ser. ¿Qué clase de mundo, qué clase de legado queremos dejar a los que vendrán después de nosotros? La sabiduría y la experiencia de los ancianos, unidas al celo y al entusiasmo de los jóvenes, pueden ayudar a forjar una visión diferente, una visión que ayude a mirar con reverencia el don de la vida y la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en la única, multiétnica y multicultural familia humana.

Al pensar en el futuro de nuestra casa común, debemos darnos cuenta de que no podemos tomar decisiones puramente egoístas y que tenemos una gran responsabilidad con las generaciones futuras. En ese sentido, se nos pide elegir una forma de vida humilde y austera que dé cuenta de las urgencias que estamos llamados a encarar. Toshiko, Tokuun y Matsuki nos han recordado la necesidad de encontrar un nuevo camino para el futuro, un camino basado en el respeto por cada persona y en el respeto por el mundo natural. En este camino, «todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades».<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Carta enc. Laudato si', 101-114.

 $<sup>^2</sup>$  Ibíd., 14.

Queridos hermanos: En el trabajo continuo de recuperación y reconstrucción después del triple desastre, muchas manos deben juntarse y muchos corazones deben unirse como si fueran uno solo. De esta manera, los que han sufrido recibirán apoyo y sabrán que no han sido olvidados. Sabrán que muchas personas, activa y efectivamente, comparten su dolor y continuarán extendiendo una mano fraterna para ayudar. Una vez más, celebremos y demos gracias por todos aquellos que, de modo sencillo, han tratado de aliviar la carga de las víctimas. Que esa compasión sea el camino que les permita a todos encontrar esperanza, estabilidad y seguridad para el futuro.

Gracias de nuevo por estar aquí. Por favor, recen por mí; y que Dios les conceda a todos ustedes y a sus seres queridos las bendiciones de sabiduría, de fortaleza y de paz. Muchas gracias.

# XV

Occursus cum Iuvenibus in cathedrali Templo Sanctae Mariae Immaculatae Tokii.\*

#### Queridos jóvenes:

gracias por venir, gracias por estar aquí. Ver y escuchar vuestra energía y entusiasmo me da alegría y me da esperanza. Les estoy agradecido por esto. También agradezco a Leonardo, Miki y Masako sus palabras de testimonio. Se necesita gran coraje y valentía para compartir lo que se lleva en el corazón como ustedes lo hicieron. Estoy seguro de que sus voces fueron eco de muchos de sus compañeros aquí presentes. ¡Gracias! Sé que en medio de ustedes hay jóvenes de otras nacionalidades, algunos de ellos buscan refugio. Aprendamos a construir juntos la sociedad que queremos para mañana.

Cuando los miro, puedo ver la diversidad cultural y religiosa de los jóvenes que viven en el Japón hoy, y también algo de la belleza que vuestra generación ofrece al futuro. La amistad entre ustedes, su presencia aquí recuerda a todos que el futuro no es monocromático, sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la diversidad de lo que cada uno puede aportar. Cuánto necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos en armonía y paz sin necesidad de que tengamos que ser todos igualitos. No nos hicieron a máquina, todos en serie. Cada uno viene del amor de sus padres y de su familia, por eso somos todos distintos, cada uno trae una historia para compartir. (Cuando yo digo algo que no está traducido, lo va a traducir él, ¿de acuerdo?) Necesitamos crecer en fraternidad, en preocupación por los demás, en respeto por las diferentes experiencias y puntos de vista. Este encuentro es una fiesta porque estamos diciendo que la cultura del encuentro es posible, que no es una utopía, y que ustedes, los jóvenes, tienen esa sensibilidad especial para llevarla adelante.

Me impresionaron las preguntas que hicieron, porque reflejan vuestras experiencias concretas, y también vuestras esperanzas y vuestros sueños para el futuro.

<sup>\*</sup> Die 25 Novembris 2019.

Gracias, Leonardo, por compartir la experiencia de bullying y discriminación que sufriste. Cada vez más los jóvenes encuentran el valor de hablar sobre experiencias como la tuya. En mi edad, cuando yo era joven, nunca se hablaba de cosas como las que dijo Leonardo. Lo más cruel del bullying, del acoso escolar, es que hiere nuestro espíritu y nuestra autoestima en el momento en que más necesitamos fortaleza para aceptarnos a nosotros mismos y poder encarar nuevos retos en la vida. En ocasiones, las víctimas de bullying incluso se culpan a sí mismas por haber sido blanco "fácil". Pueden sentirse fracasados, débiles y sin valor, y llegar a situaciones altamente dramáticas: "Si tan solo yo fuera diferente...". Sin embargo, paradójicamente, son los acosadores, los que hacen el bullying, los verdaderamente débiles, porque piensan que pueden afirmar su propia identidad lastimando a los demás. Algunas veces atacan a cualquiera que consideran diferente, que representa algo que los amenaza. En el fondo, los acosadores, los que hacen el bullying tienen miedo, son miedosos que se cubren en la apariencia de fortaleza. Y en esto -presten atención-, cuando ustedes sientan, vean que alguno tiene necesidad de herir a otro, de hacer el bullying a otro, de acosarlo, ese es el débil, el acosado no es el débil, es el que acosa al débil porque necesita hacerse el grandecito, el fuerte para sentirse persona. Yo le dije a Leonardo recién: "Cuándo te digan que sos obeso, decile, es peor ser flaco como vos". Debemos unirnos todos contra esta cultura del "bulismo", todos juntos contra esta cultura del "bulismo", y aprender a decir: ¡Basta! Es una epidemia donde la mejor medicina la pueden poner entre ustedes mismos. No alcanza con que las Instituciones educativas o los adultos usen todos los recursos que están a su alcance para prevenir esta tragedia, sino que es necesario que entre ustedes, entre amigos, entre compañeros, puedan unirse para decir: ¡No! No al "bulismo", no a la agresión al otro. Eso está mal. No hay mayor arma para defenderse de estas acciones que la de poder "levantarse" entre compañeros y amigos, y decir: Esto que estás haciendo, el "bulismo", es grave.

El que hace "bulismo" es un miedoso, y el miedo siempre es enemigo del bien, por eso es enemigo del amor y de la paz. Las grandes religiones, todas las religiones que cada una de nosotros practica, enseñan tolerancia, enseñan armonía, enseñan misericordia; las religiones no enseñan miedo, división o conflicto. Para nosotros los cristianos, escuchamos a Jesús que

constantemente les decía a sus seguidores que no tuvieran miedo. ¡Por qué? Porque si estamos con Dios y amamos con Dios y a nuestros hermanos, ese amor expulsa el temor. Para muchos de nosotros, como bien nos lo recordaste Leonardo, mirar la vida de Jesús nos permite encontrar consuelo, porque Jesús mismo sabía lo que significaba ser despreciado y rechazado, incluso hasta el punto de ser crucificado. También sabía lo que era ser un extraño, un migrante, uno "diferente". En cierto sentido -y acá estoy hablando a los cristianos y a los que no son cristianos, véanlo como modelo religioso-, Jesús fue el más "marginado", un marginado lleno de Vida para dar. Leonardo, podemos siempre mirar todo lo que nos falta, pero también podemos descubrir la vida que somos capaces de dar y donar. El mundo te necesita, nunca te olvides de eso; el Señor te necesita, tiene necesidad de ti para que puedas darle el coraje a tantos que hoy piden una mano que los ayude a levantarse. Les quiero decir una cosa a todos, que les va a servir en la vida: mirar con desprecio, menosprecio a una persona es mirarla de arriba hacia abajo, es decir, yo soy superior y vos sos inferior, pero hay una sola manera que es lícita y que es justa de mirar a una persona de arriba hacia abajo, para ayudar a levantarla. Si alguno de nosotros, y me incluyo, mira a una persona de arriba hacia abajo con desprecio, es poca cosa; pero si alguno de nosotros mira a una persona de arriba hacia abajo para tenderle la mano y ayudarla a levantarse, ese hombre o esa mujer es un grande. Así que cuando miren a uno de arriba hacia abajo pregúntense: ¿Dónde está mi mano, está escondida o está ayudándolo a levantarse?; y van a ser felices. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? Están todos mudos.

Y esto implica aprender a desarrollar una cualidad muy importante, pero devaluada: la capacidad de aprender a donar tiempo para los demás, a escucharlos, a compartir con ellos, comprenderlos; y sólo así vamos a abrir nuestras historias y nuestras heridas a un amor que nos va a transformar y comenzar a cambiar el mundo que nos rodea. Si no donamos, si no perdemos tiempo, "ganamos tiempo" entre las personas, lo perderemos en muchas cosas que, al final del día, nos dejarán vacíos y aturdidos –en mi tierra natal dirían nos llenan de cosas hasta que nos empachan—. Así que, por favor, dediquen tiempo para su familia, dediquen tiempo a los ami-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. 1 Jn 4, 18.

gos, y también para Dios, orando y meditando, cada uno según su propia creencia. Y, si les resulta difícil rezar, no se rindan. Un sabio guía espiritual dijo una vez: la oración se trata principalmente de estar simplemente allí. Estate quieto, hacé espacio para que entre Dios, déjate mirar y Él te va a llenar de su paz.

Y esto es exactamente lo que Miki nos decía; preguntó cómo pueden los jóvenes hacer espacio para Dios en una sociedad frenética, enfocada en ser solamente competitiva y productiva. Es habitual ver que una persona, una comunidad o incluso una sociedad entera pueden estar altamente desarrolladas en su exterior, pero con una vida dentro pobre y encogida, con el alma y la vitalidad apagada, parecen muñequitos ya terminados que no tienen nada dentro. Todo les aburre, hay jóvenes que no sueñan, es terrible un joven que no sueña, un joven que no hace espacio en su corazón para soñar, para que entre Dios, para que entren las ilusiones y sea fecundo en la vida. Hay hombres o mujeres que se olvidaron de reír, que no juegan, que no conocen el sentido de la admiración y la sorpresa. Hombres y mujeres que viven como zombis, su corazón dejó de latir. ¿Por qué? Por la incapacidad de celebrar la vida con los demás. Escuchen esto, ustedes van a ser felices, ustedes van a ser fecundos si mantienen la capacidad de celebrar la vida con los demás. ¡Cuánta gente en todo el mundo es materialmente rica, pero vive esclava de una soledad sin igual! Pienso aquí en la soledad que experimentan tantas personas, jóvenes y adultas, de nuestras sociedades prósperas, pero a menudo tan anónimas. La Madre Teresa, que trabajaba entre los más pobres de los pobres, dijo una vez algo que es profético, algo que es rico: «La soledad y la sensación de no ser amado es la pobreza más terrible». Quizás nos hace bien preguntarnos: Para mí, ¿cuál es la pobreza más terrible?, ¿cuál sería para mí el grado de pobreza mayor? Y si somos honestos nos vamos a dar cuenta que la pobreza más grande que podemos tener es la soledad y la sensación de no ser amado. ¿Entienden? Está demasiado aburrido el discurso o puedo seguir. ¿Está aburrido? [Los jóvenes responden: No] Falta poco.

Combatir esta pobreza espiritual es una tarea a la que todos estamos llamados, y ustedes, los jóvenes tienen un papel especial que desempeñar, porque exige un cambio importante en nuestras prioridades, en nuestras opciones. Implica reconocer que lo más importante no radica en todas las cosas que tengo o puedo conquistar, sino a quién tengo para compartirlas.

No es tan importante focalizarse y cuestionarse para qué vivo, sino para quién vivo. Aprendan a hacerse esa pregunta: No, para qué vivo; sino para quién vivo, con quién comparto la vida. Las cosas son importantes pero las personas son imprescindibles; sin ellas nos deshumanizamos, perdemos rostro, perdemos nombre, y nos volvemos un objeto más, quizás el mejor de todos, pero objetos, y no somos objetos, somos personas. El libro del Eclesiástico dice: «Un amigo fiel es un refugio seguro: el que lo encuentra, encontró un tesoro».² Por eso, es siempre importante preguntarse: «¿Para quién soy yo? Ciertamente para Dios; pero Él quiso que seas también para los demás, y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones y carismas que no son para ti, sino para otros»,³ para compartir con otros, no sólo vivir la vida sino compartir la vida. Compartir la vida.

Y esto es algo hermoso que ustedes pueden ofrecer a nuestro mundo. Los jóvenes tienen que dar algo al mundo. ¡Sean testigos de que la amistad social, la amistad entre ustedes, es posible! Esperanza en un futuro basado en la cultura del encuentro, la aceptación, la fraternidad y el respeto a la dignidad de cada persona, especialmente hacia los más necesitados de amor y comprensión. Sin necesidad de agredir o despreciar, sino aprendiendo a reconocer la riqueza de los demás.

Un pensamiento que nos puede ayudar, para mantenernos vivos físicamente, tenemos que respirar, es una acción que realizamos sin darnos cuenta, todos respiramos automáticamente. Para mantenernos vivos en el sentido pleno y amplio de la palabra, necesitamos también aprender a respirar espiritualmente, a través de la oración, la meditación, en un movimiento interno, mediante el cual podemos escuchar a Dios, que nos habla en lo profundo de nuestro corazón. Y también necesitamos de un movimiento externo, por el que nos acercamos a los demás con actos de amor, con actos de servicio. Este doble movimiento nos permite crecer y descubrir no sólo que Dios nos ha amado, sino que nos confió a cada uno una misión, una vocación única y que la descubriremos en la medida en la que nos demos a los demás, a personas concretas.

Masako nos habló sobre estas cosas desde su propia experiencia como estudiante y maestra. Preguntó cómo se puede ayudar a los jóvenes a que se

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 6, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Exhort. ap. postsin. Christus vivit, 286.

den cuenta de la propia bondad y valor. Una vez más, les quisiera decir que, para crecer, para descubrir nuestra propia identidad, la propia bondad y la propia belleza interior, no podemos mirarnos en el espejo. Se han inventado muchas cosas, pero gracias a Dios todavía no existen selfies del alma. Para ser felices, necesitamos pedirle ayuda a los demás, que la foto la saque otro, es decir, salir de nosotros mismos, ir hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados. Les quiero decir una cosa, no se miren demasiado a ustedes mismos, no se miren demasiado en el espejo de ustedes mismos, porque corren el riesgo de que de tanto mirarse se rompa el espejo. Y ya termino, ¡era hora! De modo particular, les pido que extiendan los brazos de la amistad y reciban a quienes vienen, a menudo después de un gran sufrimiento, a buscar refugio en su país. Con nosotros está aquí presente un pequeño grupo de refugiados; vuestra acogida testimoniará que para muchos pueden ser extraños, pero para ustedes pueden ser considerados hermanos y hermanas.

Un maestro sabio dijo una vez que la clave para crecer en sabiduría no era tanto encontrar las respuestas correctas, sino descubrir las preguntas correctas. Cada uno de ustedes piense: ¿Yo sé responder a las cosas? ¿Y yo sé responder bien a las cosas, hacer las respuestas correctas? Si alguno dice que sí, te felicito, pero hacete la otra pregunta: "¿Yo sé hacer las preguntas correctas? ¿Yo tengo el corazón inquieto que me lleva a preguntar continuamente a la vida, a mí mismo, a los demás, a Dios?". Con las respuestas correctas ustedes pasan el examen, pero sin las preguntas correctas no pasan la vida. No todos ustedes son maestros como Masako, pero espero que puedan hacerse muy buenas preguntas, cuestionarse y ayudar a otros a hacerse buenas y cuestionadoras preguntas sobre el significado de la vida, de cómo podemos dar forma a un futuro mejor para quienes vendrán después de nosotros.

Queridos jóvenes: Gracias por vuestra amistosa atención, y gracias por la paciencia, por todo este tiempo que me regalaron y por poder compartir un poco de vuestras vidas. No tapen los sueños, no aturdan sus sueños, den espacio a los sueños y anímense a mirar grandes horizontes, y anímense a mirar lo que les espera si se animan a construirlo juntos. Japón

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. *ibid.*, 171.

los necesita, el mundo los necesita despiertos, no dormidos, los necesita generosos, alegres y entusiastas, capaces de construir una casa para todos. Yo les prometo que voy a rezar por ustedes, para que crezcan en sabiduría espiritual, para que sepan hacer las preguntas correctas, para que se olviden del espejo y sepan mirar los ojos de los demás.

A todos ustedes, y a sus familias y amigos les hago llegar mis mejores deseos, mi bendición, y les pido que se acuerden también de mandarme buenos deseos y mandarme bendiciones.

Muchas gracias.

# XVI

#### Sancta Missa in Campo institutionis athleticae v.d. Dome, Tokii.\*

El evangelio que hemos escuchado es parte del primer gran sermón de Jesús; lo conocemos como el "Sermón de la montaña" y nos describe la belleza del camino que estamos invitados a transitar. Según la Biblia, la montaña es el lugar donde Dios se manifiesta y se da a conocer: «Sube hacia mí», le dijo a Moisés.¹ Una montaña donde la cima no se alcanza con voluntarismo ni "carrerismo" sino tan sólo con la atenta, paciente y delicada escucha del Maestro en medio de las encrucijadas del camino. La cima se hace llanura para regalarnos una perspectiva siempre nueva de todo lo que nos rodea, centrada en la compasión del Padre. En Jesús encontramos la cima de lo que significa ser humanos y nos muestra el camino que nos conduce a la plenitud capaz de desbordar todos los cálculos conocidos; en Él encontramos una vida nueva donde experimentar la libertad de sabernos hijos amados.

Pero somos conscientes de que, en el camino, esa libertad de hijos puede verse asfixiada y debilitada cuando quedamos encerrados en el círculo vicioso de la ansiedad y la competitividad, o cuando concentramos toda nuestra atención y mejores energías en la búsqueda sofocante y frenética de productividad y consumismo como único criterio para medir y convalidar nuestras opciones o definir quiénes somos y cuánto valemos. Una medida que poco a poco nos vuelve impermeables o insensibles a lo importante impulsando el corazón a latir con lo superfluo o pasajero. ¡Cuánto oprime y encadena al alma el afán de creer que todo puede ser producido, todo conquistado y todo controlado!

Aquí en Japón, en una sociedad con la economía altamente desarrollada, me hacían notar los jóvenes esta mañana en el encuentro que tuve con ellos, que no son pocas las personas que están socialmente aisladas, que permanecen al margen, incapaces de comprender el significado de la vida y de su propia existencia. El hogar, la escuela y la comunidad, destinados a ser lugares donde cada uno apoya y ayuda a los demás, están siendo

<sup>\*</sup> Die 25 Novembris 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Ex 24. 1.

cada vez más deteriorados por la competición excesiva en la búsqueda de la ganancia y la eficiencia. Muchas personas se sienten confundidas e intranquilas, están abrumadas por demasiadas exigencias y preocupaciones que les quitan la paz y el equilibrio.

Como bálsamo reparador suenan las palabras del Señor a no inquietarnos, a confiar. Tres veces con insistencia nos dice: No se inquieten por su vida... por el día de mañana.<sup>2</sup> Esto no significa una invitación a desentendernos de lo que pasa a nuestro alrededor o volvernos irresponsables de nuestras ocupaciones y responsabilidades diarias; sino, por lo contrario, es una provocación a abrir nuestras prioridades a un horizonte más amplio de sentido y generar así espacio para mirar en su misma dirección: «Busquen primero el Reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura».<sup>3</sup>

El Señor no nos dice que las necesidades básicas, como la comida y la ropa, no sean importantes; nos invita, más bien, a reconsiderar nuestras opciones cotidianas para no quedar atrapados o aislados en la búsqueda del éxito a cualquier costo, incluso de la propia vida. Las actitudes mundanas que buscan y persiguen sólo el propio rédito o beneficio en este mundo, y el egoísmo que pretende la felicidad individual, en realidad sólo nos hacen sutilmente infelices y esclavos, además de obstaculizar el desarrollo de una sociedad verdaderamente armoniosa y humana.

Lo contrario al yo aislado, encerrado y hasta sofocado sólo puede ser un nosotros compartido, celebrado y comunicado.<sup>4</sup> Esta invitación del Señor nos recuerda que «necesitamos "consentir jubilosamente que nuestra realidad sea dádiva, y aceptar aun nuestra libertad como gracia. Esto es lo difícil hoy en un mundo que cree tener algo por sí mismo, fruto de su propia originalidad o de su libertad"».<sup>5</sup> De ahí que, en la primera lectura, la Biblia nos recuerda cómo nuestro mundo, lleno de vida y belleza, es ante todo un regalo maravilloso del Creador que nos precede: «Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno»; <sup>6</sup> belleza y bondad ofrecida para que también podamos compartirla y ofrecérsela a los demás, no como dueños o

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Mt 6, 25.31.34.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mt 6, 33.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. Audiencia general, 13 febrero 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 55.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Gn 1, 31.

propietarios sino como partícipes de un mismo sueño creador. «El auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás ».<sup>7</sup>

Frente a esta realidad, como comunidad cristiana somos invitados a proteger toda vida y testimoniar con sabiduría y coraje un estilo marcado por la gratuidad y la compasión, la generosidad y la escucha simple, un estilo capaz de abrazar y recibir la vida como se presenta «con toda su fragilidad y pequeñez, y hasta muchas veces con toda sus contradicciones e insignificancias». Se nos invita a ser una comunidad que pueda desarrollar esa pedagogía capaz de darle la «bienvenida a todo lo que no es perfecto, puro o destilado, pero no por eso menos digno de amor. ¿Acaso alguien por ser discapacitado o frágil no es digno de amor?, ¿alguien, por ser extranjero, por haberse equivocado, por estar enfermo o en una prisión, no es digno de amor? Así lo hizo Jesús: abrazó al leproso, al ciego, al paralítico, abrazó al fariseo y al pecador. Abrazó al ladrón en la cruz e inclusive abrazó y perdonó a quienes lo estaban crucificando».

El anuncio del Evangelio de la Vida nos impulsa y exige, como comunidad, que nos convirtamos en un hospital de campaña, preparado para curar las heridas y ofrecer siempre un camino de reconciliación y de perdón. Porque para el cristiano la única medida posible con la cual juzgar cada persona y situación es la de la compasión del Padre por todos sus hijos.

Unidos al Señor, cooperando y dialogando siempre con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, y también con los de convicciones religiosas diferentes, podemos transformarnos en levadura profética de una sociedad que proteja y se haga cargo cada vez más de toda vida.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Carta enc. Laudato si'. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Jornada Mundial de la Juventud, Panamá, Vigilia, 26 enero 2019.

<sup>9</sup> Ibíd.

# XVII

#### Occursus cum Auctoritatibus et Corpore Legatorum Iaponiae in Kantei (Tokii).\*

Señor Primer Ministro, Honorables Miembros del Gobierno, Ilustres Miembros del Cuerpo Diplomático, Señoras y señores:

doy las gracias al Primer Ministro por sus amables palabras de bienvenida y saludo respetuosamente a ustedes, distinguidas autoridades y miembros del Cuerpo Diplomático. Todos ustedes, cada uno en su lugar, se dedican a trabajar por la paz y el progreso de las personas de esta noble nación, y de las naciones que representan. Estoy muy agradecido al emperador Naruhito, que encontré esta mañana; le deseo todo bien e invoco las bendiciones de Dios sobre la Familia Imperial y sobre todo el pueblo japonés al inicio de la nueva era que ha inaugurado.

Las relaciones de amistad entre la Santa Sede y el Japón son muy antiguas, enraizadas en el reconocimiento y admiración que los primeros misioneros tuvieron sobre estas tierras. Basta recordar las palabras del jesuita Alessandro Valignano que en 1579 escribía: «Quien quiera ver qué cosa nuestro Señor ha dado al hombre basta que venga a verlo en Japón». Históricamente han sido muchos los contactos, las misiones culturales y diplomáticas que han alimentado esta relación y han ayudado a superar momentos de mayor tensión y dificultad. Estos contactos también se han ido estructurando a nivel institucional en beneficio de ambas partes.

He venido a confirmar a los católicos japoneses en la fe, en sus esfuerzos de caridad por los necesitados y por su servicio al país del que se sienten ciudadanos orgullosos. Como nación, Japón es particularmente sensible al sufrimiento de los menos afortunados y de las personas con discapacidad. El lema de mi visita es: "Proteger toda vida", reconociendo su dignidad inviolable y la importancia de mostrar solidaridad y apoyo a nuestros hermanos y hermanas ante cualquier tipo de necesidad. Una experiencia impactante de esto la he tenido al escuchar las historias de

<sup>\*</sup> Die 25 Novembris 2019.

los afectados por el triple desastre, y me he sentido conmovido por las dificultades por las que han pasado.

Siguiendo los pasos de mis predecesores, también quiero implorar a Dios e invitar a todas las personas de buena voluntad a seguir impulsando y promoviendo todas las mediaciones necesarias de disuasión para que nunca más, en la historia de la humanidad, vuelva a ocurrir la destrucción generada por las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. La historia nos enseña que los conflictos entre los pueblos y naciones, incluso los más graves, pueden encontrar soluciones válidas sólo a través del diálogo, única arma digna del ser humano y capaz de garantizar una paz duradera. Estoy convencido de la necesidad de abordar la cuestión nuclear en el plano multilateral, promoviendo un proceso político e institucional capaz de crear un consenso y una acción internacional más amplia.

Una cultura de encuentro y diálogo —marcada por la sabiduría, la visión y la amplitud de miras— es esencial para construir un mundo más justo y fraterno. Japón ha reconocido la importancia de promover contactos personales en los campos de la educación, la cultura, el deporte y el turismo, sabiendo que estos pueden contribuir en gran medida a la armonía, la justicia, la solidaridad y la reconciliación que son el cemento del edificio de la paz. Observamos un ejemplo destacado de esto en el espíritu olímpico, que une a atletas de todo el mundo en una competición, que no se basa necesariamente en la rivalidad sino en la búsqueda de la excelencia. Estoy seguro de que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que el próximo año se celebrarán en Japón, servirán de impulso para desarrollar un espíritu de solidaridad que trascienda las fronteras nacionales y regionales, y busque el bien de toda nuestra familia humana.

En estos días he vuelto a apreciar el precioso patrimonio cultural que Japón, a lo largo de muchos siglos de su historia, ha podido desarrollar y preservar, y los profundos valores religiosos y morales que caracterizan a esta antigua cultura. La buena relación entre las distintas religiones no sólo es esencial para un futuro de paz, sino también para capacitar a las generaciones presentes y futuras a fin de que valoren los principios éticos que sirven de base a una sociedad verdaderamente justa y humana. En palabras del *Documento sobre la Fraternidad Humana* que firmé con el Gran Imán de al-Azhar, el pasado mes de febrero, nuestra preocupación compartida por el futuro de la familia humana nos impulsa a «asumir la

cultura del diálogo como camino; la colaboración común como conducta; el conocimiento recíproco como método y criterio».

Ningún visitante de Japón deja de admirar la belleza natural de este país, expresada a lo largo de los siglos por sus poetas y artistas, y simbolizada sobre todo por la imagen de los cerezos en flor. Sin embargo, la delicadeza de la flor de cerezo nos recuerda la fragilidad de nuestra casa común, sometida no sólo a desastres naturales sino también a la codicia, la explotación y la devastación por manos del hombre. Cuando la comunidad internacional ve difícil cumplir sus compromisos de proteger la creación, son los jóvenes quienes, cada vez más, hablan y exigen decisiones valientes. Los jóvenes nos desafían para percibir el mundo no como una posesión para ser explotada, sino como un precioso legado para transmitir. Por nuestra parte, «a ellos debemos responder con la verdad, no con palabras vacías; hechos, no ilusiones».<sup>1</sup>

En este sentido, un enfoque integral para la protección de nuestro hogar común también debe considerar la ecología humana. Un compromiso con la protección significa enfrentar la creciente brecha entre ricos y pobres, en un sistema económico global que permite a unos pocos privilegiados vivir en la opulencia mientras la mayoría de la población mundial vive en la pobreza. Conozco la preocupación por la promoción de diversos programas que el gobierno japonés realiza en este sentido y los estimulo a continuar en la formación de una creciente conciencia de corresponsabilidad entre las naciones. La dignidad humana debe estar en el centro de toda actividad social, económica y política; se necesita fomentar la solidaridad intergeneracional y, en todos los niveles de la vida comunitaria, se debe mostrar preocupación por aquellos que son olvidados y excluidos. Pienso particularmente en los jóvenes, que a menudo se sienten abrumados al enfrentar las dificultades del crecimiento, y también en los ancianos y las personas solas que sufren aislamiento. Sabemos que, al final, la civilización de cada nación o pueblo no se mide por su poder económico sino por la atención que dedica a los necesitados, así como en la capacidad de volverse fecundos y promotores de vida.

Ahora, cuando mi visita a Japón llega a su fin, una vez más expreso mi gratitud por la invitación que recibí, por la cordial hospitalidad con la que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación 2019.

me han acompañado, y por la generosidad de todos los que contribuyeron a su feliz resultado. Y al proponerles estos pensamientos, deseo alentarlos en sus esfuerzos por dar forma a un orden social cada vez más protector de la vida, cada vez más respetuoso de la dignidad y de los derechos de los miembros de la familia humana. Sobre ustedes, sobre sus familias, y sobre todos aquellos a quienes sirven, invoco la abundancia de la bendición divina.

Muchas gracias.

# XVIII

#### Visitatio Universitatis «Sophia» Tokii.\*

Queridos hermanos y hermanas:

me alegra mucho poder estar unos minutos con ustedes al final de mi visita apostólica, poco antes de dejar Japón y regresar a Roma. Es el adiós.

Mi estadía en este país ha sido breve pero intensa. Agradezco a Dios y a todo el pueblo nipón por la oportunidad de poder visitar este país, que dejó una gran huella en la vida de san Francisco Javier, y donde tantos mártires dieron testimonio de su fe cristiana. A pesar de que los cristianos son una minoría, su presencia se siente. Yo mismo he sido testigo de la estima general que se tiene hacia la Iglesia Católica, y espero que este respeto mutuo pueda aumentar en el futuro. También he observado que, a pesar de la eficiencia y el orden que caracterizan la sociedad japonesa, se percibe que se desea y se busca algo más: un hondo anhelo por crear una sociedad cada vez más humana, más compasiva, más misericordiosa.

El estudio y la meditación son parte de toda cultura, y vuestra cultura japonesa está, en este sentido, orgullosa de su herencia antigua y rica. Japón ha podido integrar el pensamiento y las religiones de Asia en su conjunto y crear una cultura con identidad definida. La Escuela Ashikaga, que tanto impresionó a san Francisco Javier, es un ejemplo de la capacidad de la cultura japonesa para absorber y transmitir el conocimiento. Los centros de estudio, meditación, investigación, siguen desempeñando un papel importante en la cultura actual. Por esta razón, es necesario que conserven su autonomía y su libertad, en aras de un futuro mejor. Puesto que las universidades siguen siendo el lugar principal en el que se capacitan los líderes futuros, es necesario que el conocimiento y la cultura en toda su amplitud inspire todos los aspectos de las instituciones educativas volviéndose cada vez más inclusivas y generadoras de oportunidad y de promoción social.

<sup>\*</sup> Die 26 Novembris 2019.

Sophia. Siempre el hombre, para administrar sus recursos de manera constructiva y eficiente, necesitó de la verdadera Sophia, de la verdadera Sabiduría. En una sociedad tan competitiva y tecnológicamente orientada, esta universidad debería ser un centro no sólo de formación intelectual, sino también un lugar donde pueda ir tomando forma una sociedad mejor, un futuro más lleno de esperanza. En el espíritu de la encíclica Laudato si', añadiría que el amor por la naturaleza, tan típico de las culturas asiáticas, aquí debería expresarse en una inquietud inteligente y previsora por la protección de la tierra, nuestra casa común. Inquietud que puede amalgamarse con la promoción de una nueva episteme capaz de ampliar y cuestionar todo intento reduccionista de parte del paradigma tecnocrático. No perdamos de vista que «la auténtica humanidad, que invita a una nueva síntesis, parece habitar en medio de la civilización tecnológica, casi imperceptiblemente, como la niebla que se filtra bajo la puerta cerrada. ¿Será una promesa permanente, a pesar de todo, brotando como una empecinada resistencia de lo auténtico?».2

La Sophia University ha estado siempre marcada por una identidad humanista, cristiana, internacional. Desde su fundación, la Universidad se ha enriquecido con la presencia de profesores de varios países, incluso a veces de países en conflicto entre sí. Sin embargo, todos estaban unidos por el deseo de dar lo mejor a los jóvenes de Japón. Ese mismo espíritu perdura también en las muchas formas en las que ustedes brindan ayuda a quienes más lo necesitan, aquí y en el extranjero. Estoy seguro de que este aspecto de la identidad de vuestra Universidad se fortalecerá cada vez más, de modo que los grandes avances tecnológicos de hoy puedan ponerse al servicio de una educación más humana, más justa y ecológicamente responsable. La tradición ignaciana, en la que se basa Sophia, debe impulsar a profesores y estudiantes por igual a crear una atmósfera que fomente la reflexión y el discernimiento. Ningún estudiante de esta universidad debería graduarse sin haber aprendido cómo elegir, responsable y libremente, lo que en conciencia sabe que es lo mejor. Que en cada situación, incluso en las más complejas, se interesen por lo que en su conducta es justo y hu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. nn. 106-114.

 $<sup>^2</sup>$  Ibíd., 112.

mano, cabal y responsable, decididos defensores de los vulnerables, y sean conocidos por esa integridad que tanto se necesita en estos momentos en que las palabras y las acciones a menudo son o falsas o engañosas.

Las Preferencias Apostólicas Universales que propuso la Compañía de Jesús dejan claro que el acompañamiento de los jóvenes es una realidad importante en todo el mundo, y que todas las instituciones ignacianas deben fomentar ese acompañamiento. Como lo demuestra el Sínodo sobre los jóvenes y sus documentos, la Iglesia universal también mira con esperanza e interés a los jóvenes de todo el mundo. Vuestra Universidad en su conjunto debe centrarse en los jóvenes, que no sólo han de ser receptores de una educación preparada, sino también parte de esa educación, ofreciendo sus ideas, compartiendo su visión y esperanzas para el futuro. Que vuestra Universidad sea conocida por ese modelo de intercambio y por el enriquecimiento y vitalidad que esto genera.

La tradición cristiana y humanista de Sophia University está totalmente en consonancia con otra de las preferencias que mencioné, la de caminar con los pobres y los marginados de nuestro mundo. La Universidad, enfocada en su misión, debería estar abierta siempre a crear un archipiélago capaz de interconectar lo que social y culturalmente puede llegar a concebirse como separado. Los marginados serán creativamente involucrados e incorporados en el currículo universitario, buscando posibilitar las condiciones para que esto se traduzca en la promoción de un estilo educativo capaz de achicar brechas y distancias. El estudio universitario de calidad, más que ser considerado el privilegio de unos pocos, tiene que ir acompañado por la conciencia de saberse servidores de la justicia y del bien común; servicio a implementarse en el área que a cada uno le toque desarrollar. Una causa que nos compete a todos; el consejo de Pedro a Pablo sigue siendo cierto hoy: no olvidemos a los pobres.<sup>3</sup>

Queridos jóvenes, queridos profesores, queridos todos los que trabajan en la *Sophia University*: Que estas reflexiones y nuestro encuentro de hoy den fruto en sus vidas y en las de esta comunidad académica. El Señor y su Iglesia cuentan con ustedes para que participen en la misión de buscar, hallar y expandir la Sabiduría divina y ofrecer alegría y esperanza a la

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Ga 2, 10.

sociedad actual. Por favor, no se olviden también de rezar por mí y por todos los que más necesitan de nuestra ayuda.

Y ahora, mientras me dispongo a dejar Japón, les agradezco, y a través de ustedes a todo el pueblo japonés, por la amable acogida y bienvenida que me han brindado durante esta visita. Les aseguro que los tendré presentes en mi corazón y en mi oración. Muchas gracias.

# SECRETARIA STATUS

Declaratio communis de universali valetudine.

#### JOINT DECLARATION ON GLOBAL HEALTH

On the occasion of the Reaching the Last Mile Forum in Abu Dhabi, we reaffirm our mutual cooperation towards the improvement of the health and wellbeing of communities in need.

This cooperation stems from a belief that every person, no matter their background, has the right to live a dignified and healthy life.

The context in which these pathologies often arise is the poverty and social vulnerability of the most marginalized members of society. We therefore call for renewed efforts – including comprehensive political action and willing cooperation between civil society and individual States, which have a responsibility for the health of their own citizens – to promote sanitary, social and educational programmes and to develop adequate medical networks of prevention, diagnosis and treatment, so that no one remains left behind.

We also make an appeal to the international community to collaborate to reach the most vulnerable populations and focus attention on diseases that afflict the most impoverished people.

One such area of focus is the fight to end Neglected Tropical Diseases (NTDs), which affect more than 1.5 billion of the world's population. Despite programmes launched at the international level and improved access to treatments, NTDs remain a second priority on the global agenda.

Faced with diseases that today can be monitored, prevented and eliminated, there is a need for greater efforts on the parts of all to coordinate available resources in order to achieve adequate solutions. This will also demand an interdisciplinary, socio-medical and environmental approach.

Guaranteeing the right to treatment for all people is paramount. We therefore fully support the Reaching the Last Mile Fund and its work in treating and monitoring of NTDs, and in the future will continue to collaborate on other global health initiatives.

Finally, we trust in the solidarity of all people who understand the sufferings of those in situations of great need in neglected and disadvantaged parts of the world, so that this needless scourge afflicting humanity may be eradicated once and for all.

Abu Dhabi, 18th November 2019

On behalf of His Highness
Sheikh Mohamed Bin Zayed
His Excellency
Mohamed Mubarak Al Mazrouei
Undersecretary of the Crown Prince
Court of Abu Dhabi

On behalf of His Holiness
Pope Francis
His Grace Archbishop
FRANCISCO MONTECILLO PADILLA
Apostolic Nuncio to the UAE

# ACTA CONGREGATIONUM

# CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

# **CRACOVIENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Ioannis Pietraszko, Episcopi titularis Turreblandensis, Auxiliaris Cracoviensis (1911-1988)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Homines sumus spei morte fortioris, praemisso tamen quod eodem tempore homines simus altae et firmae fidei».

Haec verba, quae Servo Dei Ioanni Pietraszko dicere suis in praedicationibus placebat, spiritualem eius indolem significant. Tempore multarum suo in populo politicarum et culturalium perturbationum ipse, firmissima ac fecunda spe fultus, suam fidem in Deum cum extraordinaria caritate erga proximum valuit coniungere.

Servus Dei die 7 mensis Augusti anno 1911 in pago v.d. *Buczkowice* in Polonia natus est et die 13 eiusdem mensis sacrum ad fontem est ductus. Primus trium filiorum iam a pueritia matre orbatus est. Anno 1916 pater eius mulieris sororem in uxorem duxit, quae iam matrina fuerat in Ioannis baptismo; hoc ex novo coniugio octo alii geniti sunt filii.

Servus Dei ludum suo in pago, deinde gymnasium in oppido Biala Krakowska, hodie Bielsko-Biala, frequentavit. Illis annis pueritiae et iuventutis vocationis ad sacerdotalem vitam prima signa percipere incepit; hanc ob rem, examine maturitatis superato, Maius Seminarium Cracoviense ingressus est et theologica curricula apud Universitatem Jagellonicam frequentavit. In academia, adhuc studens, factus est adiutor ad studiorum seminarium peragendum. Expleta autem institutione, sacro ordine die 5 mensis Aprilis anno 1936 auctus est. Duos post annos baccalaureatu in theologia, these de Paulina indole missionaria exarata, est ornatus.

Eius pastorale ministerium variis muneribus in dioecesi incepit: fuit enim secretarius Archiepiscopi et postea vicarius paroecialis, deinde parochus et postea cappellanus apud universitatem; maxime hoc in munere exercendo eius facultas eminuit secum personas trahendi necnon eius sedulitas, quas cotidie fonte eucharistico, oratione ac mariano cultu alebat.

Die 23 mensis Novembris anno 1962 nominatus est Cracoviensis auxiliaris episcopus. Die autem 15 mensis Aprilis anno 1963 a Ven. Servo Dei Stephano Wyszyński Poloniae Primate episcopalem suscepit ordinationem. Hoc novo officio explendo crebriorem fecit suam navitatem necnon suam sedulitatem, consociatam operam exercens cum Archiepiscopo Cracoviensi, scilicet Carolo Wojtyła, qui, futurus pontifex et sanctus, eum valde aestimabat. Mensibus a Septembri ad Novembrem anno 1964 et a Septembri ad Decembrem anno 1965 Servus Dei interfuit tertiae ac quartae Concilii Vaticani II Sessionibus, egregiam operam dans reformandae Ecclesiae ac pastorali navitati. Conciliari eventu expleto, Venerabilis Servus Dei Pietraszko diligenter fert operas ut magisterium illud traderetur et adimpleretur. Ab anno 1970 commissa est ei cura rerum personalium clericorum dioecesis. Interea parochi munus usque ad annum 1984 exercuit.

Eius itineri consentaneus fuit rigor ac coeherentia in Domini vultu quaerendo. Dives ac multiformis fuit eius spiritualis experientia, multa autem fila eius existentiae permeata a Paracleti actione, feliciter iuncta sunt in congruenti animi vitae profundissima visione. Naturae virtutes Servi Dei necnon eiusdem gratiae dona in eo floruerunt et multos fructus in apostolatu protulerunt. Indolem habuit dulcem et fortem, calamitates, difficultates, impedimenta et denique contumelias sustinuit; serenitatem suam pacemque tamen umquam amisit, potissimum cum graves res politicae drammatico modo Ecclesiam in Polonia tangerent, primum ob nazistarum invasionem et bellum, postea ob gravem dictaturam communistarum et denique ob prima signa christianae fidei repressae a civili societate. Erga tam graves mutationes eius prudentia et iustitia eminuerunt, vera arma vincentia evaserunt, prospicientes verae humanae provectioni. Domini vocem diligenter sequens, Ioannes Pietraszko progredientem communionem cum Christo crucifixo est expertus. Incipiente anno 1988 Servus Dei ictu cordis et trunci cerebralis correptus est, quod eum die 2 mensis Martii in Cracoviensi Medica Academia, in quam receptus erat, ad mortem perduxit.

Fama sanctitatis eius perdurante, a die 18 mensis Martii anno 1994 ad diem 20 mensis Martii anno 1996 apud Curiam ecclesiasticam Cracoviensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 22 mensis Februarii anno 2002 est approbata. Exarata *Positione*, disceptatum est consuetas secundum normas an Servus Dei heroum in modum virtutes excoluisset. Positivo cum exitu, die 27 mensis Februarii anno 2018 Peculiaris Congressus Theologorum Consultorum habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione die 20 mensis Novembris anno 2018 congregati, cui egomet Angelus Cardinalis Becciu praefui, Servum Dei heroicum in modum theologales, cardinales et adnexas virtutes exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Ioannis Pietraszko Episcopi titularis Turreblandensis et Auxiliaris Cracoviensis, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a.D. 2018.

Angelus Card. Becciu Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### LIMBURGENSIS

Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servi Dei Richardi Henkes, Sacerdotis Societatis Apostolatus Catholici († 22.II.1945)

# **DECRETUM SUPER MARTYRIO**

«Haec dicit: Amen, testis fidelis et verus» (Ap 3, 14).

Iesus Christus, authenticus testis Patris et Trinitarii amoris erga mundum, reddidit discipulos suos paratos ad testimonium praebendum: in communione cum illo, credentes a Sancto Spiritu fortitudinis donum accipiunt, ut in aerumnis dicere possint «amen» cohaerentis fidelitatis suae. Hic est eventus quem et Servus Dei Richardus Henkes participavit.

Natus est Servus Dei die 26 mensis Maii anno 1900 in pago v.d. Ruppach, in Germaniae finibus, et duo post dies baptismum accepit. In familia eius, profunde in frequenti fide infixa, humane ac christiane institutus est et signa vocationis ad sacerdotium et ad missionem percipere incepit. Anno igitur 1912, seminarium minus Societatis Apostolatus Catholici (v. Patres Pallottini) in oppido Vallendar ingressus est. Post aliquot annos seminarium reliquit ut stipendia emereret, postea redivit ad iter formativum perficiendum. Die 25 mensis Septembris anno 1921 vota religiosa emisit et die 6 mensis Iunii anno 1925 sacerdos est ordinatus.

Diversis in scholis rectis a Patribus Pallottinis, tum in Vallendar tum in Alpen, munus praeceptoris exercuit. Sed, tuberculosi correptus, cathedram relinquere debuit ut sibi acriora compararet remedia. Post annum idem munus iterum adimplevit et ab anno 1931 translatus est in loca Katscher et Frankenstein, hodie Poloniae in finibus.

Illis annis in Germania gradatim pervulgata est socialismi nationalis doctrina quae, in politicam factionem constituta, imperio potita est, tyrannicum asperrimumque instaurans regimen. Saepe Servus Dei improbationem suam erga doctrinam hanc, ab Adolfo Hitler maxime vulgatam, patefecit: praesertim anno 1937, ob quandam sententiam de Führer, adfuit ad iudicium coram speciali collegio iudicum Breslaviae, sed usus est poenarum remissione quae secuta est adiunctionem Austriae ad Tertium Reich. Attamen de munere docendi exemptus est.

Pater Richardus animo non defecit et in hoc eventu divinae voluntatis signum invenit, quae eum ad ardentiorem pastoralem actuositatem adhortabatur. Prius in *Branitz*, deinde ut parochus in *Strandorf*, zelo studioque eminuit, contemptis impedimentis ac discriminibus quae a politicis magistratibus patiebatur. Fervens praedicator et ad persuadendum aptus, in apostolatu pro iuvenibus praecipue est operatus. Denuo profundus fidei assensus in contentionem cum regimine adduxit eum: anno enim 1943, ob declarationes adversus nazistas in paroecia *Branitz*, iterum delatus est et die 8 mensis Aprilis deprehensus a publicis ministris v.d. *Gestapo* in oppido *Ratibor*. In vinculis fere duos per menses segregatus mansit, deinde, die 10 mensis Iulii anno 1943, in campum *Dachau* pervenit et ibi missus est in tugurium 26, sacerdotibus destinatum.

Nota est vitae condicio hic et in aliis campis custodiae quos regimen nazistarum diffuderat in variis Europae nationibus in quibus armis vel politicis foederibus imperavit: civium relegationi, praesertim Hebraeorum et Gyptanorum, adde et sacerdotum ac religiosorum, quod veram designavit persecutionem regiminis contra Catholicam Ecclesiam et evangelicam communitatem. Inhumanitas regnabat illis in discriminibus: mala nutricatio, valetudinis et medicae curae defectio, labor coactus usque ad languorem et etiam ad mortem, dignitatis personae contemptus usque ad dissolutionem eius, violentia usque ad corporalem exstinctionem.

Attamen etiam his in adiunctis pastoralem actuositatem Servus Dei prosecutus est, qui quos potuit comiter ac generose adiuvabat. Ingens erat spes eius, constans caritas, fortis patientia, fulgens fides. In litteris moderatori spirituali circiter viginti ante annos scripserat: «Maxime fieri "sacerdos sacrificium" cupio, crucis aliorum portator». Experientia in *Dachau* culmen Calvarii amoris ac liberalitatis ei exstitit, quod ipse prece, eucharistica devotione et mariana per totam vitam coluerat.

Paucos dies ante Domini Nativitatem anno 1944 in tugurio 17, ubi pater Richardus quasdam navitates agebat, pustularum typhi contagio erupit. Servus Dei quaesivit et obtinuit ut illuc stabiliter transferretur ad infirmis detentibus curam praebendam: «A sacerdote hoc exspectatur» – dixit illis qui animadvertebant eum infici posse – «propter hoc sacerdos est». In hac extrema quidem statione in qua testimonium Domino dedit, et ipse a morbo correptus est, qui paucis diebus eum ad mortem perduxit. Dies erat 22 mensis Februarii anno 1945. Corpus eius crematum est separatim ab aliis et cineres postea missi sunt domum provincialem Patrum Pallottinorum Limburgi.

Hunc Christi sectatorem Populus Dei statim fidei martyrem putavit. Quam ob famam, a die 22 mensis Maii anno 2003 ad diem 23 mensis Ianuarii anno 2007 apud Curiam ecclesiasticam Limburgensem Inquisitio dioecesana celebrata est. Interdum, ab anno 2002 ad annum 2003, Inquisitio rogatorialis apud Dioecesim Ostraviensem-Opaviensem locum habuit: harum iuridica validitas rata est ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum die 13 mensis Martii anno 2009 latum. *Positione* confecta, die 3 mensis Decembris anno 2013 Sessio Historicorum Consultorum habita est. Deinde disceptatum est, secundum normas, an mors Servi Dei verum fuisse martyrium. Die 18 mensis Maii anno 2017 habitus est, positivo cum exitu, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die 11 mensis Decembris anno 2018, me Card. Angelo Becciu praesidente, recognoverunt Servum Dei propter fidelitatem erga Christum et Ecclesiam interfectum esse.

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinale Praefecto, certior factus, Summus Pontifex Franciscus, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de martyrio eiusque causa Servi Dei Richardi Henkes, Sacerdotis Societatis Apostolatus Catholici, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a.D. 2018.

Angelus Card. Becciu Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### TRICHURIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Augustini Ioannis Ukken, Sacerdotis Dioecesani Fundatoris Congregationis Sororum a Caritate (1880-1956)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Sed grato animo gratuitum munus amicitiae cum Domino celebrare non possumus, si nostram quoque terrenam exsistentiam necnon nostras naturae facultates esse donum non agnoscimus» (Franciscus, Adhortatio Apostolica Gaudete et Exsultate, 55).

Collustratus ab hac cogitatione, omni tempore vitali in Ecclesiae conscientia et a Papa Francisco in memoriam revocata, Servus Dei Augustinus Ioannes Ukken vixit et egit.

Servus Dei natus est die 19 mensis Decembris anno 1880 in pago v.d. Parappur in Indica civitate Kerala. Forsitan cognomen Ukken oritur a titulo Duce: quod sibi vult circa nobilem originem familiae eius, quae tamen illo tempore pecuniariis in angustiis versabatur. Puer, baptizatus in loco Enammavu et christiane institutus, iam a prima aetate parentes amisit. Qaedam amita ei curando operam dedit, eum comitans in precatione exercenda ac in humilibus austerisque moribus sectandis.

Signis vocationis ad sacerdotalem vitam perceptis, seminarium dioecesanum ingressus est et postea, anno 1898, Seminarium Pontificium urbis Candii, in civitate *Sri Lanka*, a patribus Societatis Iesu gestum. Hic iter institutionis egit, se patefaciens devotum, indole mitem ac benignum, navum in studio exercendo ac communi in vita. Die 21 mensis Decembris anno 1907 presbyter est ordinatus.

Continuo, sibi sedem ac domicilium constituit in Vicariatu Apostolico Trichuriensi. Hic diversis muneribus pastoralibus functus est, tum in seminario, tum variis in paroeciis: anno 1909 nominatus est parochus loci Kadassamkadavu et, paucos post menses, seminarii minoris rector; illis annis, praeter opus institutionis seminarii alumnorum, se dedit diligenter evangelizationis operi, praecipue magni existimans devotionem Eucharistiae, Sacro Cordi et Beatae Mariae Virgini. Ab anno 1913 ad annum 1917, etiam Episcopi secretarius evasit, quo munere discrete ac prudenter functus est, patefaciens haud communia naturae bona moderationis et notabilem facul-

tatem disputationes ac contentiones componendi. Ut vicarius paroecialis ecclesiae cathedralis, maiorem praestitit navitatem pro pauperioribus Indis, assidue visitando loca, saepe pestilentia, in quae multi indigentes se conglobabant.

Illo tempore quaedam difficultas accidit inter Episcopum et Servum Dei qui, iniuste accusatus, missus est in locum *Kottappady*, quod est pauperrimum in dioecesi: etiam illis in adiunctis pater Augustinus oboediens humilisque fuit et plene commisit Domino angustias animi sui. Quamvis Episcopi successor eum in integrum restituisset, destinans eum rectorem Sancti Thomae Collegii, non defuerunt alii errores, propter augescentem zelum quem Servus Dei pro pauperibus profundebat, quam ob rem rursus missus est ad novam communitatem paroecialem angustissimam, scilicet *Chowannur* in Civitate *Kerala*.

Illic die 21 mensis Novembris anno 1944 Congregationem Sororum a Caritate fundavit, ad infirmos, moribundos et derelictos adiuvandos. Ob merita sua, etiam a civili societate agnita, omnium suffragiis electus est caput urbanae administrationis pagi *Chowannur*, communem progressionem oeconomicam et moralem civitatis vere iuvans. Sedulus et assiduus famulatus eius erga pauperes, quorum maior pars induismum profitebatur, exstitit. Multi, quamvis non christifideles essent, laudabant et magni existimabant opus apostolicum eius, eum populariter nuncupantes *Lord Priest*.

Bonum iudicium erga vitam, apostolica actuositas constans ac impigra, prudentia et dialogica facultas, cura ad alios audiendos et alacriter humaniterque tractandos, fortitudo coram novis propositis et pertinacia in eis gerendis, prudentes mores in difficultatibus laboribusque, extraordinaria liberalitas et gratuitas in agendo, tranquillitas in inopinatis rebus, spiritus sacrificii et abnegationis: omnia haec nitebantur eius in indole matura ac modica et praesertim in robusta et ferventi spiritualitate, quae alebatur precatione ac contemplatione.

Ab anno 1944 cappellanus est nominatus coenobii Sororum a Caritate, ubi die 13 mensis Octobris anno 1956 suam fecundam diem terrenam devote perfecit.

Ob hanc sanctitatis famam pervulgatam, Causa beatificationis et canonizationis apud Curiam ecclesiasticam Trichuriensem inita est per celebrationem Inquisitionis dioecesanae a die 31 mensis Augusti anno 2008 ad diem 23 mensis Maii anno 2012, cuius auctoritas et vis iuridica ab hac

Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 22 mensis Februarii anno 2013 probatae sunt. *Positione* confecta, disceptatum est, iuxta consuetudinem, an Servus Dei more heroum virtutes christianas exercuisset. Die 8 mensis Martii anno 2018, prospero cum exitu, locum habuit Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 4 mensis Decembris anno 2018, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, professi sunt Servum Dei virtutes theologales, cardinales iisque adnexas in modum heroum exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per infrascriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico Servi Dei Augustini Ioannis Ukken, Sacerdotis Dioecesani et Fundatoris Congregationis Sororum a Caritate, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a.D. 2018.

Angelus Card. Becciu
Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **TARVISINA**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Hieronymi Mariae Biasi (in saeculo: Archangeli), Sacerdotis professi ex Ordine Fratrum Minorum Conventualium (1897-1929)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Si authenticus ero Mariae devotus, certe ad sanctitatem perveniam, quoniam Ea, quae me adiuvare potest et vult, omnes virtutes mihi obtinebit».

Verba haec Servus Dei Hieronymus Maria Biasi pronuntiavit anno 1915, exercitiis spiritualibus ad professionem religiosam parandam confectis. Eius mariana spiritualitas, ad imitationem amici ac condiscipuli sancti Maximiliani Kolbe, permisit ei ut grave morbum pateretur magna cum fide ac animi tranquillitate et magis in dies in sanctitatem progrederetur quam Dominus Iesus illi ut donum praebebat.

Servus Dei natus est in pago v.d. *Sfruz*, Tridentina in regione, die 7 mensis Decembris anno 1897. Baptizatus sequenti die nomine Archangeli, in frequenti familia crevit, tertius novem filiorum Ioannis et Rosae Fedrizzi. A pueritia expertus est necessitatem patrem adiuvandi – qui honestus ac operosus erat, sed etiam severus et aliquando difficillimus – eum comitans ad pistrinum temporibus scholae vacationis; mater autem dulcis erat et affabilis, prorsus dedita filiorum curae et eorum christianae institutioni. Die 8 mensis Iunii anno 1904 Servus Dei in loco *Coredo* Confirmationis recepit sacramentum.

Mense Septembri anno 1909, confirmatus a matre quae modestiam ac pietatem filii tantopere mirabatur ut minoribus fratribus eum monstraret ad exemplum, Archangelus collegium Fratrum Minorum Conventualium Campi Sancti Petri apud Paduam ingressus est, pagum natalem relinquens, a quo orsae multae vocationes Ordinem erant ingressurae. Ab anno 1909 usque ad annum 1914 gynmasialia studia absolvit; illis in adiunctis peculiaritates se patefecerunt, quae per totam vitam eum insignem facerent: diligentia, muneris amor, pietatis ac disciplinae consilium, praeter claram intellegendi vim, una cum iucunditate et laeto animo.

Primis studiis confectis, admissus est ut religiosam vestem indueret. Illo tempore nomen sumpsit fratris Hieronymi Mariae et die 4 mensis Octobris anno 1914 novitiatum inivit, in quo Servus Dei praestantissimis spiritualibus

moribus eminuit. Sequenti anno simplicem emisit professionem. Deinde tonsuram et quattuor ordines minores accepit et munere functus est adiutoris iuvenum vitam consecratam petentium (1915-1916), operam dans praecipue curandi duobus eorum, a phtisi correptis. Ob diversas locorum difficultates, una cum aliis iuvenibus fratribus missus est in Collegium Internationale Sancti Bonaventurae Romae, ad studia Lycei persequenda apud Pontificium Seminarium Maius Sancti Ioannis ad Lateranum (1916-1918). Romae Servus Dei novit sanctum Maximilianum Kolbe et una cum eo et aliis confratribus inter cofundatores *Militiae Immaculatae*, quae die 16 mensis Octobris anno 1917 orta est, annumeratur. Post Lycei cursum, frater Hieronymus frequentavit ut auditor Pontificiam Universitatem Gregorianam. Die 8 mensis Decembris anno 1918 sollemnem emisit professionem.

Prima signa gravis morbi phtisis, qui eum ad mortem ante tempus adducturus erat, se patefecerunt anno 1919 ineunte et, anno transacto, Hieronymus redire debuit in suam religiosam Provinciam, in perpetuum relinquens Urbem. Ita initium habuit dolorosa peregrinatio a valetudinario ad aliud, cum brevibus stationibus in variis coenobiis, cum frustra conaretur cohibere morbum qui, immo vero, gradatim in peius mutatus est. Providenter, quadam brevi intermissione mali, Servus Dei privatim studia explevit desiderata, ita ut die 16 mensis Iulii anno 1922 in paroeciali ecclesia Beatae Mariae Virginis a Monte Carmelo Paduae sacerdotalem ordinationem recipere posset. Primam Missam sollemnem celebravit sequenti die 20 mensis Augusti, natali in pago.

Pater Hieronymus Biasi, fere semper a confratribus segregatus et viribus destitutus ad pastorale ministerium agendum, quod progredienti cum desiderio cupiebat agere pro populo, convertit suum dolens iter in constantem conformationem Christo patienti ac oboedienti Patris voluntati, et amoris victimam, per Mariam Immaculatam, ad animas servandas se obtulit.

Nuntius huius humilis filii sancti Francisci Assisiensis simillimus est illo sanctae Teresiae Lexoviensis: sanctitas possibilis est etiam specie in inertia et morbus illi non obstat, immo eventus est plene mirus quo magis magisque virtutes singulariter fulgere possint. Sacerdos Hieronymus Maria Biasi, praesertim per eucharisticum mysterium, propriam passionem coniunxit cum passione Christi, testimonium praebens patientiae et perseverantiae, perfectae franciscanae laetitiae, fidelitatis vitae consecratae in difficultatibus.

Die 20 mensis Iunii anno 1929, triginta et unum annos natus, mortuus est et in coemeterio publico Campi Sancti Petri sepultus. Postea, anno 1987, etiam propter amicitiam cum sancto Maximiliano Kolbe canonizato anno 1982, eius mortales exuviae translatae sunt in ecclesiam Santuarii Antoniani Campi Santi Petri.

Ob eius sanctitatis famam pervulgatam, Causa beatificationis et canonizationis apud Curiam ecclesiasticam Tarvisinam inita est per celebrationem Inquisitionis dioecesanae a die 8 mensis Martii anno 1999 ad diem 4 mensis Martii anno 2000, cuius auctoritas et vis iuridica ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 7 mensis Novembris anno 2000 probatae sunt. *Positione* confecta, disceptatum est, iuxta consuetudinem, an Servus Dei more heroum virtutes christianas exercuisset. Die 15 mensis Maii anno 2018, prospero cum exitu, locum habuit Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 4 mensis Decembris anno 2018, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, professi sunt Servum Dei virtutes theologales, cardinales iisque adnexas in modum heroum exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Hieronymi Mariae Biasi, Sacerdotis professi ex Ordine Fratrum Minorum Conventualium, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a.D. 2018.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. 83 S.

MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### COMPLUTENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Dorothei Hernandez Vera, Sacerdotis Dioecesani Fundatoris Instituti Saecularis v.d. Cruzada Evangélica (1901-1991)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Messis quidem multa, operarii autem pauci» (Mt 9, 37).

Gravi in inquisitione Domini voluntatis sua in vita, Servus Dei Dorotheus Hernandez Vera, Evangelium legendo, invenit extraordinarium sensum verborum Iesu, ex quo tempore sua universa vita circa ea versabatur et convertebatur ad indefessum apostolatum pro inquisitione illius abundantis messis.

Servus Dei die 28 mensis Martii anno 1901 in pago v.d. *Matute de Almazán*, Soriana in provincia in Hispania, natus est et sequenti die sacro fonte est lustratus. Fidei usus eius in familia necnon summa paupertas, in qua versabantur, in Dorotheo iam a pueritia voluntatem Deo innixam informaverunt, quae ostendebatur non solum in difficultatibus superandis sed etiam in eius indole, ad persequenda nobilioria proposita ac virtutes. Adhuc puer, vocationem ad sacerdotium primitus percepit et, adulescens, Seminarium Seguntinum ingressus est, munere fungens famuli ut studia sua sustentaret et suam illic praesentiam permitteret. Vicit innumeras omnimodasque difficultates et die 20 mensis Martii anno 1926 Turiasone ordinari potuit Christi sacerdos.

Cum Blendii erat, Hispanicum bellum civile exarsit. Dominus Dorotheus suum sacerdotale ministerium heroice perrexit. Civitatem divisit in "paroecias" et domibus certissima fiducia Eucharistiam celebrabat, confessiones audiebat et curabat illos qui in antecessum nuntiaverant et sacramenta suis e manibus accipienda expectabant. Cum sic deberet sacerdotium exercere, deprehensus, in carcerem coniectus et saeve tractatus est. Summopere animo est affectus, cum in carcere detineretur plus quam quattuor menses, solummodo quod sacerdos suum ministerium egisset. Eius non interfuit quibus contumeliis et vexationibus oneraretur, persuasus se moriturum pro Christo, quia fere nulla erat sibi exspectatio e carcere missionis. Quod autem afficit ac horret est propositum quod circa se parare videt. Hoc in discrimine tangit in re ignoratiam religiosam, quae in populo vigebat, necnon fragilem persuasionem Christum sequendi et amandi.

Cum hanc rem tantidem pauci amoris in hominum cordibus ac tantae exiguae Christum sine mora sequendi voluntatis inspiciendo commotus sit, e carcere scripsit epistulam, quae expressit totam suam spiritualitatem. Misit eam ad animas cum quibus versatus est istis diris in temporibus. Miro in modo servatus est et e vinculis dimissus. Incepit domino Dorotheo novum iter eius in vita novaque apostolica opera.

Statim animadvertit necessitatem certae operae apostolatus. Provide, in fine mensis Septembris anno 1937, incepit suum ministerium apostolicum apud Provincialem Carcerem Blendii ibique enim Episcopus commisit, ut assideret captivis rei capitali damnatis. Illic cognovit difficilem humanam condicionem et frustrationes apostolici laboris, eo ut agnosceret quod tribus in horis non datur animam servare. Sic fere sine ratione die 8 mensis Decembris anno 1937 Operam pro Dei gloria fundat. Incepit Evangelicam Cruciatam, uti consequentiam cuiusdam postulationis a Deo expressae, secundum exitum realis Dei experientiae sua in vita. Est electio diligens ac animosa in adiunctis postulantibus certam deliberationem ac animum.

Radices huius fundationis, coniunctae cum apostolatu erga ingratos et derelictos, hostiles Dei gratiae, fundamentum habent in eo quod ipse perceperit se esse Christi apostolum, sollicitum de dono Redemptionis et de singularissima doctrina mortis ac resurrectionis Christi ad omnium salutem. Praeterea certo charismate quoque praeditus est sua dilecta in Ecclesia, ex spiritualitate super tres columnas fundata, et quae dici possunt *Thesaurus Ecclesiae*, scilicet Eucharistia, amor filialis erga Dei Matrem et denique Evangelium cum Cruce Christi semper in medio.

Dominus Dorotheus totam per suam vitam nonnullis muneribus summo cum sociali ac politico discrimine functus est. Tamen, iam a principio sui sacerdotalis ministerii, implicatus est in mundo captivorum. Cum ipse esset captivus pro Christo, vehementissime erga eas animas sollicitus fuit, quae liberatae a Christo captivae erant in peccati constructionibus. Toti eius vitae consentanea fuit singularis gratia penetrandi Redemptionis mysterium.

Cappellani maioris captivorum munere fungens duo genera laboris apostolici singulari exemplo adhibuit, scilicet humane ac spiritualiter curavit eos qui difficultatibus opprimebantur et simul operam dedit una cum aliis cappellanis ad aptam institutionem adhibendam, veluti si essent operatores missi ad profundiora vulnera mystico Iesu Christi in corpore sananda. Cum magni momenti existimaret uniuscuisque dignitatem, credidit in recuperationem ac redintegrationem socialem illorum qui olim scelera fecerant. Ad hunce finem incepit operam ad instituendos captivos, in quavis arte et susceptores in opera secum traxit ut captivis, expiata poena, laborem offerrent. Ad huius operae redemptionis agnitionem insignibus plurimis decoratus est, sed horum omnium sine ulla dubitatione longe maximum fuit cognomentum patris oppressorum quod ei ipsi oppressi dederunt.

Ab anno 1971 Coslatae prope Matritum constanter degit, apud nuper institutam Operam Socialem Ascensión Sánchez et ibique incepit postremam partem suae vitae. Statuit heroice vivere spirituali in recessu suam aegrotationem suamque senectutem. Lecto adstrictus, cum debilitaretur et maxime eloquium amitteret, quo tantum locutus erat, factus est pro illis, qui eirea eum adstabant, testimonium constans acceptationis Dei voluntatis sua in vita, commendans se Patris manibus, sine quaestionibus, sed cum pace ac serenitate.

Die 6 mensis Novembris anno 1991 oculos suos, amore ac fide erga Virginem plenos, postremo attollens, ad domum Patris accessit. Eius profectio ad caelum super terram singularem sensum tristitiae commixtae cum laetitia in hominibus relinquit, qui sponte inceperunt ad eum accedere ut sanctum salutarent et ut ad eum interiora cordis secreta committerent.

Fama sanctitatis augescente, a die 3 mensis Februarii anno 2001 ad diem 12 mensis Iunii anno 2004 apud Curiam ecclesiasticam Complutensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 30 mensis Novembris anno 2006 est approbata. Exarata *Positione*, consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroum in modum virtutes excoluisset. Die 9 mensis Ianuarii anno 2018 fausto cum exitu, Theologorum Consultorum Peculiaris Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi, die 20 mensis Novembris anno 2018 Ordinaria in Sessione congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, Servum Dei virtutes theologales, cardinales eisque adnexas heroicum in modum exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Dorothei

Hernandez Vera, Sacerdotis Dioecesani et Fundatoris Instituti Saceularis v.d. "Cruzada Evangelica", in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a.D. 2018.

Angelus Card. Becciu
Praefectus

L. \$3 S.

MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **NEAPOLITANA**

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Antonillae Giugliano, Fundatricis Congregationis Parvarum Ancillarum a Christo Rege (1909-1960)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Quaerite primum regnum Dei et iustitiam eius» (Mt 6, 33).

Serva Dei Antonilla Giugliano Christi Regis parvam ancillam se existimavit ac dixit. Ei servivit eumque honoravit, agnoscens eum in paupere, in sene et in puero egeno. Per exercitium operum misericordiae studuit in caritate vivere ut in caritate cresceret «in illum per omnia, qui est caput Christus» (*Eph* 4, 15) et ad eius regni propagationem se consecravit.

Serva Dei nata est Novi Eboraci, in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis, die 11 mensis Iulii anno 1909, tertia filia Francisci et Antonillae Moccia, Italorum, qui a natali oppido Afragola prope Neapolim migraverant, et die 15 mensis Augusti eodem anno sacro fonte est lustrata. Anno 1915 cum iuvenis uxor ante tempus mortua esset, pater statuit in Italiam redire una cum tribus suis filiabus. Antonilla, minor natu, institutioni Sororum Caritatis Neapolitani Regii Educandatus Regina Coeli commissa est. Illic die 31 mensis Maii anno 1916 primum ad eucharisticam mensam accessit et suas animi virtutes audiendi, cogitandi et precandi excoluit. Anno 1921 rediit in familiam et Afragolae suam institutionem perrexit.

Interea in se percipiebat germinare desiderium erga "vitam a mundo remotam et religiosam; inclinabatur enim ad pietatem in Deum et ad amorem erga pauperculos, erga quos singularem habuit ardorem". His affectibus iuvenis suam interiorem vitam voluit colere secundum diligentissimum ac severum regimen vitae christianae. Sic ergo singulis diei momentis utebatur, sua officia diligenter exsequens, agendo caritatis opera, colendo dialogum cum Iesu amorosis actis, sanctis in propositis, ferventibus in precationibus et crebris privationibus.

Licet venusta esset iuvenis ac sociali loco bene constituta, opportune nubere non cupiebat, quod autem a familiaribus eius desiderabatur. Eius cor latissima per amoris dilectionis spatia ad multorum utilitatem vagabatur.

Occursus cum consobrina moniali in Antonilla vivum propositum eandem missionariae vitae in electione imitandi concitavit. Humilitas et conscientia suae fragilitatis eam moverunt ad consilium capiendum ex consobrino sacerdote. Hic vicissim ad patrem franciscanum Sosium Del Prete, nunc Venerabilem, vicarium coenobii sancti Antonii Afragolae eam direxit, qui suis indefessis caritatis ac boni operibus ab omnibus valde existimabatur.

Anno 1929, eius patre mortuo, Antonilla copiosi patrimonii hereditatem obtinuit. Die 29 mensis Novembris sequentis anni ad maiorem aetatem pervenit et patri Sosio primitus occurrit, qui agnovit probavitque veritatem fidei itineris eius, ponderavit perseverantiam, fortitudinem, prudentiam, eamque in itinere altioris vestigationis et diligentioris discretionis direxit. Is perspexit eam esse animam a Providentia iuxta se positam, ut ipse una cum ea novam operam caritativam inchoaret, quae loci necessitatibus socialibus respondere valeret, scilicet subsidium senibus derelictis et filiis populi. Vitae Fundatorum postea inter se artissime nectebantur, ut apostolatum Parvarum Aneillarum a Christo Rege inchoarent.

Antonilla Afragolae prope franciscanum coenobium paterna hereditate emit aedificium, in quo novae institutionis incunabula locarentur. Die 20 mensis Octobris anno 1935 religiosam vestem induit nomenque soror Antonilla a Iesu ei impositum est; vitae regimen sibi suisque sociis Regulae Tertii Ordinis Regularis s. Francisci praecepit, se obligando confirmationi ac diffusioni novae religiosae familiae, cuius prima Generalis Superiorissa usque ad mortem fuit. Historicis ac socialibus difficilibus in adiunctis, Serva Dei se paravit ad omnem laborem omnemque humiliationem sustinendam ut humanae miseriae levarentur, sed etiam ut eaedem praecaverentur per aptam pauperorum iuvenum institutionem. Stipem per vias ullo sine timore quaesivit, ut senibus ac pueris consuleret. In pauperibus enim agnoscebat et diligebat ipsum Christum, quem integro ac toto corde elegerat.

Hospitio excipere, reverentia, suavitas, gratus animus: haec omnia adhibebantur a Serva Dei personis quas passim conveniebat. Providentiae penitus confisa est, precationis potentiae se credidit ut Dei voluntatem et agnosceret et perageret. Omnia ad Domini gloriam exegit, sibi concredens paupertatis et ministerii vitae regimen, quo honorem sincerae illi franciscanae spiritualitati tribuit.

Prudentia Institutum rexit idemque ineluctabilibus in difficultatibus in itinere occurrentibus fortiter et animose defendit. Iacturae, privationes,

sororum defectiones et contumeliae quoque non defuerunt, quae quamvis in doloribus, eius et Venerabilis patris Sosii virtutes fulgentiores reddiderunt.

Cum inter Fundatorem et Servam Dei maxima esset mutua benevolentia, eadem spiritualem ac materialem hereditatem eius accepit et post eius mortem, anno 1952, ea actionem apostolicam extraordinariam perrexit, se optimam magistram ac institutricem ostendens.

Vere anno 1960 prima signa infirmae valetudinis apparuerunt, cum cancer ei detegeretur. Quamvis ei medicae curationes adhibitae sint, morbus deterior factus est et potius se diffudit. Serva Dei Domini voluntati heroice se accommodavit, animum consolationemque inveniendo in precatione. Ipsa tantummodo sollicitabatur de discessu caritatis ab operibus et a sororibus. Die 8 mensis Iunii anno 1960 pie morte occubuit. Eius exsequiae duas post dies Afragolae in templo sancti Antonii Patavini celebratae sunt. Die 4 mensis Iunii anno 1993 eius exuviae ad sacellum ecclesiae domus matris, ubi et corpus Fundatoris requiescit, sunt translatae.

Huius sanctitatis fama, quae in vita eam comitata est et postea per tempus aucta est, a die 1 mensis Decembris anno 2006 ad diem 11 mensis Decembris anno 2010 apud Curiam ecclesiasticam Neapolitanam Inquisitio dioecesana celebrata est, cui accessit a die 30 mensis Aprilis ad diem 21 mensis Novembris anno 2012 Inquisitio Suppletiva: eorum omnium iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 17 mensis Maii anno 2013 est approbata. Exarata *Positione*, consuetas secundum normas disceptatum est an Serva Dei heroico in gradu virtutes excoluisset. Fausto cum exitu, die 3 mensis Maii anno 2018 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi die 4 mensis Decembris anno 2018 Ordinaria in Sessione congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, Servam Dei heroicum in modum virtutes theologales, cardinales eisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Antonillae

Giugliano, Fundatricis Congregationis Parvarum Ancillarum a Christo Rege, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a.D. 2018.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. \$3 S.

 $\mathfrak{B}$  Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **TAURINENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Caroli Tancredi Faletti di Barolo, Christifidelis Laici Confundatoris Congregationis Sororum Sanctae Annae (1782-1838)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«De cetero, fratres, quaecumque sunt vera, quaecumque pudica, quaecumque iusta, quaecumque casta, quaecumquae amabilia, quaecumquae bonae famae, si qua virtus et si qua laus, haec cogitate; quae et didicistis et accepistis et audistis et vidistis in me, haec agite; et Deus pacis erit vobiscum» (*Philip* 4, 8-9).

Virtutes, quibus Paulus Apostolus exhortabatur, universam vitam Servi Dei Caroli Tancredi Faletti di Barolo informaverunt, qui secundum uxoris testimonium, vixit multis multum agens bonum, quod omnibus propagare voluisset.

Servus Dei Augustae Taurinorum die 26 mensis Octobris anno 1782, filius unicus marchionis Octavii Alexandri Faletti di Barolo et Paulinae Teresiae d'Oncieux natus est. Archiepiscopi facultate eodem die domi sacro fonte lustratus est, sequenti die 3 mensis Novembris additicii ritus apud eius paroeciam Sancti Dalmatii sunt expleti. Sacerdos dominus Cyrillus Michaël iuvenem de humanitatis artibus praecepit et similiter alii magistri de minoribus provinciis. Grammaticae et rhetoricae curriculum apud Collegium sancti Rochi frequentavit. Pater quibusdam a negotiis principis in aula se removit, ut ipse posset ad filii institutionem incumbere et ut una cum eo, sicut mos erat inter nobiles illius temporis, multa itinera per Europam faceret: haec omnia Carolum Tancredi rebus multiformibus initiaverunt. In principio saeculi XIX interfuit Regali Equestri Cohorti Nobilium Sardiniae Regis et mense Aprili anno 1805 Circumscriptioni Honorarii Equestris Cohortis in Napoleonis comitatu et inter alia munera factus est etiam Cubiculi Regis Praefectus.

Apud Napoleonis Aulam Regiam Lutetiae Parisiorum Servus Dei cognovit Iuliam Colbert, quae in *Maulevrier* pago in catholica regione Vendea die 26 mensis Iunii anno 1786 nata erat. Cum ea, quamvis natura differret, moralia ac religiosa principia cito consociavit. Die 18 mensis Augusti anno 1806 matrimonio se coniunxerunt et aliquos per annos alternis vicibus tam

Lutetiae Parisiorum quam Augustae Taurinorum vixerunt. Hic denique anno 1814, post Napoleonis lapsum, omnino sedem posuerunt. Anno 1816 Carolus Tancredi ingressus est Corpus Decurionale Taurinense, sic suum incepit cursum honorum. Francae-Gallicae habitationis causa multas amicitias fecerunt cum personis quae curabant socialia ac caritatis opera, quarum ex christianae caritatis testimonio compulsi sunt ad Taurinensibus pauperibus subveniendum.

Cum coniuges se haud generare posse filios maerentes cognoscerent, pro certo habuerunt hoc divina Providentia factum esse in *Dei imperscrutabili sapientia*, cui se commendantes patris ac matris fecundissima spiritualia dona valuerunt adipisci.

Usque ad sui praecocem mortem, Carolus Tancredi graviora munera apud municipalem administrationem exercuit, in quibus singularem prudentiam rebus publicis in regendis semper ostendit. Munus Syndici exercendo, multas nobiles operas suscepit, scilicet pecuniae largitiones indigentibus, distributionem lignorum pauperibus, curavit etiam oppidi renovationem ad salubriorem formam per institutionem novorum publicorum hortorum, novorum aquarum fontium ad bibendum aptorum, novae rationis nocturnae luminationis et denique novarum regionum ad oppidum propagandum. Se contulit etiam ad institutionem primae Mensae Parsimoniae ad parva peculia vulgi tuenda, continendo faeneratores et fovendo socialem progressionem ordinis medii et infimi societatis.

Ianuario mense anno 1828 eius pater mortuus est, cuius unicus fuit heres. Cum Carolus Tancredi secundum suam voluntatem bonis suis uti posset, statim consilium cepit ut trecenta milia libellarum civitati donaret ad novum coemeterium aedificandum, quia summa erat necessitas istius operis salubritatis publicaeque salutis necnon humanitatis ac religionis causa.

Publica munera exercens Servus Dei simplicia officia publici administratoris magnopere superavit et valuit, authentica christiana caritate, proximum pauperibus cuiusvis generis se fecit. Eminuit maxime favens humanae ac christianae institutioni necnon aptae formationi professionali omnibus iuvenibus maxime pauperibus. Hoc fecit per institutionem scholarum gratuitarum omnibus apertarum, asylorum ad pauperarum familiarum pueros recipiendos, scholarum pro puellis, scholarum professionalium et etiam Varalli Vercellensi in provincia officinae ad lignum sculpendum. Haec fecit et multa alia quia ignorantiam paupertate longe peiorem existimabat.

Anno 1834, una cum uxore sua et Archiepiscopi Excellentissimi Aloisii Fransoni assensu, Congregationem Sororum Sanctae Annae a Providentia fundavit, ut suorum propositum quoad parvulorum et pauperum institutionem persequeretur.

Animo suo et heroica caritate eminuit, cum anno 1835 cholericus morbus saeve flagraret, a Monte Calerio Augustam Taurinorum rediit et ipse multis aegrotis assedit, suam salutem in discrimine pro pauperum bono ponens. Non sine ratione hinc eius valetudo in peius mutavit, quamvis robustus constitutione semper fuisset et in plena aetatis maturae corporis virtute esset.

Die 19 mensis Maii anno 1838 testamentum suum conscripsit, suam dilectissimam uxorem omnium bonorum heredem constituit, confidans eam certissime mea bona adhibituram esse in illis bonis operibus, quae iam a longe communia ac assidua nostra desiderata constituunt proposita.

Augusto mense anno 1838, dum medicorum consilio una cum uxore sua Tirolim peteret, ardenti ac continua febbri correptus est, hanc ob rem Veronae constitit et hic Servus Dei confessorem petivit. Clarii valetudo deterior facta est et, oleo sancto accepto, in amplexu dilectissimae uxoris brachiorum suaviter animam exhalavit. Die erat illo 4 mensis Septembris anno 1838 et vix quinquagesimum septimum annum aetatis suae Servus Dei egit. Eius iussu exsequiae omnino simplices celebratae sunt, contra consuetudinem nobilium illius temporis. Ille qui longe ditissimus erat omnium Pedemontanorum dictus est vir beneficentissimus totius nationis et pater pauperum.

Nunc etiam eius testimonium exemplaris coniugalis unionis christianae cum uxore Iulia, die 5 mensis Maii anno 2015 venerabili declarata, admodum praestat.

Fama sanctitatis durante, a die 8 mensis Februarii anno 1995 ad diem 21 mensis Decembris anno 2002 apud Curiam ecclesiasticam Taurinensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 30 mensis Ianuarii anno 2004 est approbata. Exarata *Positione*, die 11 mensis Aprilis anno 2017 Consultorum Historicorum Congressus habitus est. Postea consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroicum in modum virtutes excoluisset. Fausto cum exitu, die 17 mensis Maii anno 2018 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum habitus est. Die 11 mensis Decembris anno 2018 Patres Cardinales et Episcopi in Ordinaria Sessione congregati cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, Servum Dei heroicum

in modum virtutes theologales, cardinales iisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Caroli Tancredi Faletti di Barolo, Christifidelis Laici, Confundatoris Congregationis Sororum Sanctae Annae, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a.D. 2018.

Angelus Card. Becciu Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **MORELIENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Michaëlis Zavala López, Sacerdotis professi Ordinis Sancti Augustini (1867-1947)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Quasi filii oboedientiae, non configurati prioribus in ignorantia vestra desideriis, sed secundum eum, qui vocavit vos, sanctum, et ipsi sancti in omni conversatione sitis» (1 Pe 1, 14-15).

Verba haec explicans ac totam suam spem in gratia ponens, Servus Dei Michaël Zavala López didicit se conformare, mundano in itinere, Christo crucifixo, decerpens redundantiam fructuum Spiritus, qui dantur illis qui se faciunt filios in Filio.

Servus Dei in pago v.d. Rancho Nuevo de Santa Clara, Puruandiro Mechoacano in statu Mexicanae nationis, die 12 mensis Novembris anno 1867 natus est, ex familia in qua forsitan nobile genus Hispanicum nobili sanguine indigenorum commiscuerat. Eius pater Iosephus Raphael Zavala et mater Michaëla López de Zavala humanissimis ac christianissimis sensibus animum parvi Michaëlis perfuderunt. Cum ad sacrum fontem deductus esset, ei nomen Iosephus Serapion Franciscus de Trinitate impositum est.

Cum ad primum pervenit aetatis annum, familia se transtulit ad *Ojo de Agua*, prope oppidum *Moroleón*, *Guanajuato*, et post aliquot annos se transtulerunt ad parvum pagum dictum *La Soledad*. Quartum annum aetatis suae agens, patre orbatus est et munus educandi ac alendi Servum Dei eiusque sororem matri est commissum, quae statim ad oppidum *Moroleón* se transtulit, ut domesticis operibus operam daret. Servus Dei, sicut multi in iisdem condicionibus, difficili in pueritia versabatur, inter multas renuntiationes, inter paupertatem et miseriam fluctuando.

Die 15 mensis Ianuarii anno 1875 primum ad Eucharistiam accessit, ex quo tempore subinde magis conquisivit divina acolythatus munere fungens in ecclesia Sancti Ioannis Baptistae, quae regebatur a patribus Ordinis Sancti Augustini. Exemplum patrum Augustinianorum in corde desiderium sacerdotalem amplectandi vitam excitavit. Decimum secundum annum aetatis agens, Conciliare Seminarium Moreliense ingressus est, in quo prioris Augustiniani conventus Moreliensis patris Sebastiani Rodríguez, ab omni-

bus dicti "columbae Dei", sapientiam ac spiritualitatem cognovit et eisdem fruitus est, cum Servus Dei eum confessorem elegisset. Haec spiritualis necessitudo Michaëlis in corde desiderium Augustinianae vitae consecratae generavit. Consequentia istius consilii fuit eius profectio ad Collegium Sancti Pauli de Yuriria, ubi Servus Dei ab anno 1880 ad annum 1882 est commoratus. Suam philosophicam institutionem in collegio Spiritus Sancti Sancti Iacobi Maravatío perrexit et deinde ad Yuriria rursus missus est, hac vice ut novitiatus primum annum inchoaret, quem cum perfecit, die 12 mensis Iunii anno 1889 professionem emisit, baptismale nomen commutans cum religioso fratris Michaëlis. Apud Conciliare Moreliense Seminarium theologicis disciplinis studuit et anno 1892 sollemnem professionem edidit. Die 24 mensis Februarii anno 1894 sacro ordine est auctus.

Multa fuerunt loca in quibus suum sacerdotale ministerium summa cum fide exercuit erga suos fratres communi in vita et erga fideles suae curae commissos, scilicet: El Sabino, Querétaro, Morelia, Aquae Calidae, Moroleón, Yuriria, Mexicopolis, Naucalpan, Salvatierra. Istis in locis multis muneribus functus est: fuit enim vicarius paroecialis, prior, secretarius ac definitor provincialis, parochus, magister noviciorum, sacrorum minister, rector Collegii Sancti Pauli, confessarius monialium ac seminarii alumnorum. Servus Dei admodum laetatus est quod Romae posset visitare loca sancta ibique potuit etiam admitti audientiae sancti Pii X. Anno 1913 Palestinam visitavit.

Boni Pastoris ad imaginem sanctam Missam magno fervore ac devotione celebrabat. Promptus semper erat in paenitentium confessionibus audiendis, qui ad eum omni ex societatis loco magno numero accurrebant. Adlocutiones eius ex pulpito audientium corda fovebat, apertis suis verbis valebat christifidelium animos commovere. Celebris fuit eius cura in pueris ac adultis sacris doctrinis erudiendis, maxime cum fuit parochus, eodem modo cognitus est eius amor erga pauperes et infirmos necnon erga saucios et indefensiores tam de necessitatibus corporis quam spiritus. Vitam exercuit omnino apostolicam, actuosam sed eodem tempore super contemplationem fundatam. Omnes Christo admovebat per sacramenta, per institutionem in fidem ac per precationem devotionemque eucharisticam et marianam. Diffusionem sanarum familiarum christianarum et sanctarum vocationum fovit.

Vir fuit multifariis virtutibus praeditus, maxime oeconomicis in rebus administrandis: hoc in servitio multas ecclesias refecit ac reparavit multasque autem novas a fundamentis pro Dei populo aedificavit. Vir fuit alta ac constanti precatione, saepe unionem cum Deo mystice adeptus est et ex ferventissima interiore oratione trahebat nutrimentum ad multas apostolicas operas conficiendas. Magna erat eius devotio erga Morenita del Tepeyac, sicut ab eo saepe Virgo Maria nuncupabatur et cui magnum templum in Yuriria aedificavit. Sanctus Augustinus constans exemplum imitandum propter severitatem in seipsum et amabilitatem in alios a Servo Dei habebatur.

Heroicam post vitam ac fidele testimonium, maxime cum graves politicae difficultates occurrissent, ex quibus rerum novarum cupidinis motus saepe Ecclesiae infestissimi exorsi sunt, qui manifestam concitaverunt persecutionem quae innumerabilem aciem martyrum constituit. Servus Dei denique potuit reliquam vitae partem in dilecto oppido *Yuriria* exigere. Hunc mundum die 4 mensis Aprilis anno 1947 pie reliquit, artissima unione cum Calvarii mysterio: fuit enim illa die Veneris Sanctae Hebdomadae. Eius mortales exuviae municipali in coemeterio oppidi *Yuriria* conditae sunt et denique aliquos post annos ad paroecialem ecclesiam sunt translatae.

Fama eius sanctitatis, quae hac in vita floruerat, post mortem permansit, hanc ob rem a die 31 mensis Ianuarii anno 1996 ad diem 18 mensis Augusti anno 1997 apud Archiepiscopalem Moreliensem Curiam Processus dioecesanus celebratus est, cuius iuridica validitas die 30 mensis Aprilis anno 1999 per Decretum huius Congregationis de Causis Sanctorum est approbata. Exarata *Positione*, disceptatum est consuetas secundum normas an Servus Dei heroum in modum virtutes excoluisset. Fausto cum exitu, die 15 mensis Februarii anno 2018 Peculiaris Congressus Theologorum Consultorum habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione diei 20 mensis Novembris anno 2018 congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, Servum Dei virtutes theologales, cardinales eisque adnexas heroicum in gradum exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Michaëlis

Zavala López, Sacerdotis professi Ordinis Sancti Augustini, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a.D. 2018.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### VARSAVIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Melchioris Fordon (in saeculo: Iosephi), Sacerdotis professi ex Ordine Fratrum Minorum Conventualium (1862-1927)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Age, anima mea, tolle, tolle Crucem tuam in doloribus, difficultates animadverte, in cordis cogitatione vive. Introduxit me in cellam vinariam, et vexillum eius super me est caritas (Ct 2, 4). Semetipsum exinanivit [...], factus oboediens (Philp 2, 7-8). Principium meum Deus est. Finis meus Deus est. Praemium meum Deus est. Deo totaliter servio. Deus omnia est mihi».

Verba haec, cum e sacris libris excerptis sententiis intexta, a iuveni Servo Dei Iosepho Fordon scripta, meta totius vitae sunt ac solidum fundamentum eius spiritualis itineris.

Servus Dei, filius architecti Iacobi et Feliciae Lukowicz, Polonae ac catholicae familiae nobili genere, Grodnae, hodie in finibus Rei Publicae Bielorussiae, die 5 mensis Augusti anno 1862 est ortus. Sequenti die 26, in paroeciali ecclesia Romano-catholica Grodnae baptizatus est. Ad scholasticam institutionem Russicam vitandam, puer forsitan domesticum ludum egit, deinde studia perrexit apud Russicum gymnasium. Unum et vicesimum annum agens, signa sacerdotalis vocationis percepit et, propter hoc, seminarium dioecesanum Vilnae est ingressus. Caunae die 2 mensis Augustianno 1887 presbyter ordinatus est.

Post aliquot menses, Servus Dei in pago Strubnica, deinde in pago Dą-browa Grodzieńska, parochus est nominatus. Incipiente anno 1903 missus est paroci munere ad ecclesiam Sanctae Mariae ab Angelis Grodnae et guardianus franciscani olim coenobii, mutati tunc in quandam correctionis domum pro sacerdotibus quos Russicae auctoritates Statui periculosos putabant.

Viginti et tres post annos pastoralis ministerii, Administratore Apostolico Vilnensis dioecesis probante, Ioseph Ordinem Fratrum Minorum Conventualium ingredi statuit. Tempus primi mundani belli, ut vicarius ecclesiae Sanctae Mariae ab Angelis et franciscanus conventualis, Grodnae transegit.

Inconcussa fides eius in Deum, in Iesum Christum, in Beatam Virginem Mariam et imitatio sancti Francisci fuerunt authenticus vigor Servo Dei et siverunt ut ministerium pastorale ageret in populo qui adiutorio tam religioso et morali quam materiali indigebat. Melchior homines erudiebat et illiciebat, non modo fidei veritates proclamans sed praesertim exemplum offerens vitae humilis, temperantis, mortificationis ac abnegationis plenae; promptus erat ad semetipsum immolandum, ut alios defenderet aut servaret. Sacerdotes, confratres, sorores et innumeri fideles eum sanctum putabant etiam tum vivum.

Ex eius vivendi forma novimus eum statum sacerdotalem et deinde religiosum elegisse, ut profundiorem quaereret communionem cum Deo atque efficeret ut etiam populares Creatori appropinquarent, praecipue egentiores aut derelicti, scilicet populus degens in vicis.

Servus Dei perficiebat suum pastorale munus incipiens a simpliciore, scilicet ex religiosa institutione. Ita in animo habebat ut gradatim mores vicanorum et civium regionum illi commissorum elevarentur. Adversus alcoholismum ac turpem vitae rationem contendit. Expertus est difficultates agricolarum et incolarum pauperum vicorum duarum civitatum. Statuit se esse proximum fidelibus suis, ad melius perspiciendas eorum quaestiones et ad remedia invenienda difficultatibus eorum.

Die 20 mensis Octobris anno 1922 sanctus Maximilianus Kolbe, qui illic peregit suum opus propagationis *Militiae Immaculatae*, Grodnam pervenit. Pater Melchior Fordon hortabatur iuvenes postulantes qui Grodnam petebant et, spiritualibus colloquiis ac reconciliationis sacramento, iter vocationale eorum sustinebat. Etiam consiliarius et confessor sancti Maximiliani Kolbe fuit.

Pater Melchior Fordon die 27 mensis Februarii anno 1927 vitam suam, meritis plenam, pie Domino reddidit.

Ob eius sanctitatis famam pervulgatam, Causa beatificationis et canonizationis apud Curiam ecclesiasticam Varsaviensem inita est per celebrationem Inquisitionis dioecesanae a die 30 mensis Iunii anno 1997 ad diem 21 mensis Septembris anno 1998, cuius auctoritas et vis iuridica ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 12 mensis Novembris anno 1999 probatae sunt. *Positione* confecta, die 14 mensis Maii anno 2013 acta est Sessio Consultorum Historicorum. Deinde disceptatum est, iuxta consuetudinem, an Servus Dei more heroum virtutes christianas exercuisset. Die 17 mensis Aprilis anno 2018, prospero cum exitu, locum habuit Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales

et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 20 mensis Novembris anno 2018, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, professi sunt Servum Dei virtutes theologales, cardinales iisque adnexas in modum heroum exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Melchioris Fordon (in saeculo: Iosephi), Sacerdotis professi ex Ordine Fratrum Minorum Conventualium, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a.D. 2018.

Angelus Card. Becciu
Praefectus

L. 83 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **BONONIENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Iosephi Codicè, Sacerdotis Dioecesani Fundatoris Piae Societatis Sororum Visitationis a Virgine Immaculata (1838-1915)

#### DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

«Estote ergo animo laeto, interior laetitia vestro e corde umquam discedat, quia scitis Deum vobiscum esse et neminem impediturum esse quominus copiosissimus fructus afferatur».

Spiritualitas, quam Servus Dei Iosephus Codicè instillavit Sororibus Visitationis a Virgine Immaculata, quas fundaverat, est illa propria animae consecratae, scilicet tota ac absoluta consecratio virginalis, nimirum intima coniunctio cum Christo; vehemens spes eschatologica; participatio sacramentis necnon perseverantia in oratione, potiorem partem deferendo passionis Christi contemplationi.

Servus Dei Butrii prope Bononiam die 3 mensis Martii anno 1838, octavus ex decem filiis Michaëlis et Teresiae Tassoni, est natus. Parochi consilio, qui in iuvene semen vocationis perceperat, die 12 mensis Septembris anno 1854 Archiepiscopale Seminarium Bononiense ingressus est ibique ad studia philosophica et theologica se contulit; primam accepit tonsuram necnon minores ordines, denique maiores, scilicet die 9 mensis Aprilis anno 1859 subdiaconatum et die 24 mensis Martii anno 1860 diaconatum. Dispensatus ab aetate canonica viginti et quattuor annorum uti dispositum a Tridentinis decretis, die 30 sequentis mensis Septembris presbyteratus ordine auctus est.

Ab anno 1864 ad annum 1866 Butrii egit, pastorale subsidium ferens tam nonnullis oppidis quam finitimis ecclesiis. Ab anno 1870 Servus Dei Videlianam missus est, ut munere fungeret spiritualis moderatoris, et deinde parochi: hoc autem officium summa sedulitate novem per annos exercuit. Cum suum ministerium apostolicum in paroecia Videlianensi expleret, Piam Unionem Sororum Visitationis a Virgine Immaculata fundavit, secundum Sancti Francisci Salesii spiritualitatem, tradens eis apostolicam actuositatem in pauperum et infirmorum auxilium, in humanam ac christianam iuvenum mulierum dignitatis promotionem necnon earumdem institutionem tam ad litteras quam ad artes introductoriam. Sororibus Visitationis Servus Dei primas regulas composuit, institutioni et incremento religioso consuluit,

quasdam domus fundavit et anno 1912 domum principem a Videliana ad Bononiam transtulit.

Non fuit levioris momenti eius socialis praesentia: etenim Videliana illis annis exemplo fuit rationi sociali christianae, afficienti communem convictum ita ut necessitudines sociales faciliores redderentur melioresque admodum efficerentur condiciones vitae omnium participantium processui fructuario et eiusdem mutationis.

Fundamentum totius Servi Dei spiritualitatis fuit Eucharistia. Ei enim reapse fuit fons et culmen sacerdotalis et apostolicae vitae necnon scaturigo perennis, a qua is perpetuo hauriebat ardentem caritatem, quae eum compellebat ad sanctitatem et ad se offerendum pro omnibus aliis, sine mora, uti authenticus pastor gregis sui. Satis est eius epistulas perlustrare vel cathechesim, quam populo tradebat, legere vel adorationis scripta recensere, quae identidem Sororibus Visitationis dicabat, ut hoc omnino comprobaretur. Cum Servus Dei de hoc sacramento, ab eo definito "sui amoris" scilicet Christi, loqueretur, animum intendit in realem praesentiam. In Eucharistia Christi corpus et sanguinem vere adesse affirmabat, hac de re qui ad eum accedit ut sumat "eius immaculatas carnes" vescitur et "suum pretiosissimum sanguinem" bibit.

In Iesu, in sacramento altaris abscondito, is Bonum Pastorem gregem ad "electa et laeta sua pascua" ducentem conspicit. Tabernaculum ab eo existimabatur locus sanctus, circa quem angelorum, cherubim et seraphim turba ut corona semper adorat. Illud maxime voluit, ut die ac nocte illic iuxta consisteret.

Desiderium adorandi ac contemplandi Iesum in Eucharistia necnon consistendi iuxta pedes eius totam amplitudinem eius eucharisticae spiritualitatis non complectitur. Est enim alia ratio summi momenti ponderanda, scilicet quod Eucharistia Servo Dei erat sacramentum communionis, id est intima coniunctio ex qua gradatim ad maturitatem pervenit illa in Christo vita necnon ipsa conformatio mortis et resurectionis eius.

Post existentiam, pastoralibus navitatibus copiosissimam necnon spiritualibus fructibus ubertosissimam, dominus Iosephus Codicè, cum in initio Missae *Confiteor* orationem recitaret, die 21 mensis Ianuarii anno 1915 ad pedes altaris maioris Videlianensis ecclesiae paroecialis mortem occubuit.

Cum fama sanctitatis iam in vita magna post mortem consolidaretur et amplius diffunderetur, apud Curiam Archiepiscopalem Bononiensem a die 8 mensis Decembris anno 1987 ad diem 30 mensis Aprilis anno 1995 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 20 mensis Octobris anno 1995 est approbata. Exarata *Positione*, die 14 mensis Februarii anno 2017 habita est Historicorum Consultorum Congressio. Deinde consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroum in gradum virtutes excoluisset. Fausto cum exitu, die 8 mensis Maii anno 2018 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus locum habuit. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione die 11 mensis Decembris anno 2018 se congregaverunt, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, et Servum Dei heroicum in gradum virtutes theologales, cardinales eisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Iosephi Codicè, Sacerdotis Dioecesani, Fundatoris Piae Societatis Sororum Visitationis a Virgine Immaculata, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a.D. 2018.

Angelus Card. Becciu
Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### FLORENTINA

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Ambrosinae a S. Carolo (in saeculo: Philomenae D'Urso), Sororis professae Instituti Sororum a Iesu Redemptore, olim Instituti Sororum a Patrocinio Sancti Ioseph (1909-1954)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Velim omnibus orbis creaturis conclamare: Amor Panem se fecit. Velim universo mundo conclamare ut Amorem diligat. [...] Sublimiter conspicere semper volo unum quaerens, scilicet Amorem».

Haec verba, in spirituali diurno commentario Servae Dei Ambrosinae a S. Carolo (in saeculo: Philomenae D'Urso) conscripta, clare et efficaciter spiritualem eius imaginem delineant, quae super Dei amoris mysterium in Christo prolati fundavit et super istius amoris testimonium ferventi generositate fratribus obtulit.

Serva Dei Castri Maranolae prope Formias Latinensi in Provincia die 1 mensis Ianuarii anno 1909 nata est. Quarta fuit decem filiorum, sequenti die 6 mensis Ianuarii sacro fonte lustrata est et Philomena nuncupata. Iam a pueritia religiose instituta est operamque mox dedit rusticis operibus, saepe ecclesiam frequentabat, quamquam pater eius huic rei adeo obstitit ut ea a patre contumelias ac plagas acciperet.

Anno 1913 in natalem pagum Sorores Instituti a Patrocinio Sancti Ioseph pervenerunt. Hoc maximi fuit momenti vitae Philomenae, quae magis magisque familiariter sororibus utebatur, praecipue scholam acu pingendi ac sodalitium Filiarum Mariae frequentando. Inchoavit vehementiorem spiritualem experientiam religiosaeque consecrationi vocationis prima signa percepit. Anno 1916 Serva Dei primum ad eucharisticam mensam accessit. Illam diem memorans, haec verba scripsit: "Cum Sanctam Communionem accepissem, statim magnam percepi laetitiam me totam pervadentem, unquam tantumdem experta sum et sensi hoc ex Iesu oriri qui corde in meo erat". Postea et sacram confirmationem accepit.

Cum Philomena vicesimum annum aetatis ageret, patris assensu, qui interea resipuerat, omnia sua reliquit, ut soror esset apud praedictum Institutum, quod postea nuncupatum est Sororum a Iesu Redemptore cuiusque satisfactionis ac reconciliationis spiritualitatem Serva Dei omnino recepit.

In communitate nomen accepit Ambrosinam a S. Carolo, novitiatum Perusiae perfecit. Religiosam consecrationem magis magisque induit et egit sequens spiritum ac charisma Instituti fundatricis Victorinae Le Dieu. Die 22 mensis Decembris anno 1929 primam emisit professionem.

In principio anni 1930 Vadum Longum prope Florentiam, apud domum, in qua multi pueri egeni excipiebantur, se trastulit. Hoc in officio Soror Ambrosina, quamvis valetudine minus prospera uteretur, omnino se tradidit, transfundens innatam bonitatem suam gratia vivificatam in ministerium erga parvulos. Illis annis perscrutata est suam communionem cum Christo crucifixo, eidem omnem dolorem offerendo et fortiter ex corde se sanctam fieri cupivit. Mystica quidem phaenomena multiplicabantur, quae iam in pueritia cognoverat, maxime cum percepisset quae ipsa esset coram Domino una cum consentanea conscientia se esse magnam peccatricem. Sed praeter omnia amor in alios, in primis erga consorores, admodum augebatur: Servae Dei enim fuit facultas consolandi omnes qui ad eam auxilii causa accedebant. Die 10 mensis Octobris anno 1935 vota emisit perpetua.

Vitam exemplarem degit. Naturali eius bonitati addebatur simplex ac sincerum studium in Instituti regulam ferventer observandam. Semper laeta, humilis, moderata, industriosa et in omnes prompta. Fides, quae eam sustinuerat in difficultatibus pueritiae et adulescentiae, eandem in angustiis ac discidiis comitata est et maxime in ea confirmavit conscientiam absolutae deditionis ad Cor Iesu. Mulier fuit spei plena.

Annis secundi belli mundani (1939-1945) et proxime sequentibus valde passa est. Corde suo de hominum magnis calamitatibus doluit et laboravit. Variis chirurgicis sectionibus subiecta est, ulla sine in melius mutatione. Hanc ob rem vere anno 1948 debuit in valetudinarium se collocare, in quo suam silentem missionem, augescente amore erga Iesum Eucharisticum, exegit. Sed cum eius valetudo ingravesceret, toto animo voluit se Iesu Christi passioni aggregari, se victimam pro peccatoribus offerens. Brevi tempore in statu absolutae immobilitatis coenobii in valetudinario iacuit. Sua ex cella non longe a choro communitatis precationibus interesse valuit.

Quadragesimum quintum aetatis annum agens, die 26 mensis Martii anno 1954 morte occubuit. Die 11 mensis Augusti anno 2004 Florentino ex coemeterio eius mortales exuviae Maranolam reductae sunt et die 1 mensis Octobris anno 2006 in urna conditae in ecclesia Beatae Mariae Virginis Annuntiatae asservatae, in qua puellula saepe precata erat.

Fama sanctitatis a die 21 mensis Maii anno 1966 ad diem 4 mensis Octobris anno 1971 apud Curiam Archiepiscopalem Florentinam Informativus Processus celebratus est, cui accesserunt duo Rogatoriales Processus, scilicet Caietae ab anno 1967 ad annum 1968 et Romae ab anno 1967 ad annum 1969, quorum omnium iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 4 mensis Maii anno 1992 est approbata. Habitus est etiam alius Processus Suppletivus apud Curiam dioecesanam Sabienensem-Mandelensem a die 24 mensis Novembris anno 2015 ad diem 10 mensis Septembris anno 2016, cuius iuridica validitas per Decretum diei 17 mensis Februarii anno 2017 est approbata. Exarata Positione, consuetas secundum normas disceptatum est an Serva Dei heroum in modum virtutes excoluisset. Fausto cum exitu, die 12 mensis Decembris anno 2017 Peculiaris Theologorum Consultorum Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in sessione diei 11 mensis Decembris anno 2018, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, Servam Dei heroicum in gradum virtutes theologales, cardinales eisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Ambrosinae a S. Carolo (in saeculo: Philomenae D'Urso), Sororis professae Instituti Sororum a Iesu Redemptore olim Instituti Sororum a Patrocinio Sancti Ioseph, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a.D. 2018.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. 83 S.

& Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### ORIOLENSIS - LUCENTINA

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Archangelae Badosa Cuatrecasas, Religiosae professae e Congregatione Sororum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo (1878-1918)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Diversas inter species, extollere volumus "femininum ingenium" in femininis sanctitatis rationibus etiam manifestari, necessariis ut in hunc mundum referatur Dei sanctitas» (Franciscus, Adhortatio Apostolica *Gaudete et Exsultate*, n. 12).

Serva Dei Archangela Badosa Cuatrecasas bene congruit huic cogitationi Papae Francisci: gratia Domini in illa fecundum invenit agrum et credibilem testem amoris Dei erga mundum eam fecit.

Serva Dei orta est in loco v.d. Sant Joan les Fonts, in Hispania, die 16 mensis Iunii anno 1878, e christiana familia in fide solide fundata, in qua sanctum rosarium quotidie peragebatur et Sacra Scriptura una cum Vitae descriptione sancti vertentis diei legebatur. Parentum exemplum ad quinque vocationes in familia suscitandas vitae consecratae profuit: tres Carmelitae, inter quas ipsa Serva Dei, et duos Salesianos.

Parentibus ante tempus defunctis, anno 1889 orbi recepti sunt a quadam matertera et coniuge eius, qui filiis carebant.

Adulescens, Serva Dei eminuit convenientia animi religiosi atque urbanitate erga familiam, quae eos acceperat.

Avunculo e vita excesso, vidua deliberavit se transferre, una cum sororis filiis, in civitatem v.d. *Olot*, ad opus consequendum puellis maioribus et ad institutionem minoribus comparandam. Decem annos nata, Serva Dei, cum quodam fratre, in officina opus suscepit, simul avunculae iam aetate provectae assidens et se tradens ad paroecialem apostolatum.

Vocationem ad consecrationis vitam percepit, sed avunculam adiuvare pergere elegit et, tantummodo post mortem eius, anno 1907, ingressa est Oriolae Congregationem Sororum Beatae Virginis Mariae de Monte Carmelo, a Ven. Serva Dei Elisaea Oliver Molina anno 1891 instituta. Novitiatu expleto, die 2 mensis Augusti anno 1909 primam professionem religiosam emisit et missa est in pagum Elda. Die 2 mensis Augusti anno 1915 perpetua emisit vota.

Post annum in labore docendi consumptum, appellata est ut consororem infirmam apud municipale valetudinarium substitueret. Fortiter munus accepit et, post primam difficultatem infirmos ministrandi, caritate ac sollicitudine insignis evasit, illis familiaribusque eorum largiens adiutorium non modo materiale sed etiam spirituale.

Bis Consiliaria communitatis et semel Delegata vicaria Generalis Capituli est electa.

Serva Dei, iam a pueritia, dolorem ob inopinatam parentum mortem experta est. Moribus simplicibus modestisque, admirationi erat omnibus qui in eam incidebant. Arti docendi se tradere cupiebat, nihilominus, cum famulatum nosocomiale committetur ei, prompte oboediit. Spem patefaciebat, fortitudinem et amorem erga omnes infirmos, quorum corporis ac animi dolori solacium adferebat. Spirituali in itinere, vim accipiebat praesertim a diuturna eucharistica adoratione et a meditata passione Christi.

Constans ac fervens virtutum consuetudo in ea eminet, praesertim fidei, caritatis, patientiae et humilitatis. Missa ad apostolicam activitatem exercendam in valetudinarium pagi Elda, indefesse pro infirmis operam dedit et ipsamet contagione phtisis est correpta. Ob suam liberalitatem caritatis angelus est appellata. Archangela mirabiliter coniunxit contemplationis usum una cum necessitatibus ingentis famulatus pauperum.

Serva Dei, morbo affecta, Deiparam invocans et desiderium declarans Christo occurrendi, mortua est in pago Elda die 27 mensis Novembris anno 1918.

Ob eius sanctitatis famam pervulgatam, Causa beatificationis et canonizationis apud Curiam ecclesiasticam Oriolensem-Lucentinam inita est per celebrationem Inquisitionis dioecesanae a die 18 mensis Decembris anno 1999 ad diem 30 mensis Decembris anno 2002, cuius auctoritas et vis iuridica ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 18 mensis Iunii anno 2004 probatae sunt. *Positione* confecta, die 11 mensis Maii anno 2010 locum habuit Sessio Consultorum Historicorum. Deinde disceptatum est, iuxta consuetudinem, an Serva Dei more heroum virtutes christianas exercuisset. Die 15 mensis Martii anno 2018, prospero cum exitu, locum habuit Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 2 mensis Octobris anno 2018, cui egomet ipse Angelus Cardinales iisque adnexas in modum heroum exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Archangelae Badosa Cuatrecasas, Religiosae professae e Congregatione Sororum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 7 mensis Novembris a.D. 2018.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

## CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

#### SANTAREMENSIS

De Provinciae Ecclesiasticae erectione atque de sedis ad Ecclesiam Metropolitanam elevatione et de Provisione Ecclesiae.

#### **DECRETUM**

Maiori Christifidelium spirituali bono apprime studentes, sacrorum Antistites Brasiliae Episcoporum Conferentiae ab Apostolica Sede, unanimi consensu, expostulaverunt, ut dismembrato territorio Provinciae Ecclesiasticae Belemensis de Pará, quae multitudine civium ac numero dioecesium suffraganearum eminet, nova constitueretur Ecclesiastica Provincia Santaremensis nuncupanda.

Summus Pontifex Franciscus, Divina Providentia PP., praehabito favorabili voto Exc.mi P.D. Ioannis d'Aniello, Archiepiscopi titularis Paestani et in Brasilia Apostolici Nuntii, de consilio Congregationis pro Episcopis, preces ad Se admotas, Sanctae Matris Ecclesiae profectum ac animarum salutem prae oculis habens, excipiendas decrevit.

Quapropter, de plenitudine Apostolicae potestatis, idem Summus Pontifex quae sequuntur statuit ac decernit.

Santaremensem sedem episcopalem a Metropolitico iure Ecclesiae Belemensis de Pará seiungendam, ad fastigium Archiepiscopalis Metropolitanae Ecclesiae attollit eique iura et privilegia confert quibus ceterae metropolitanae sedes, ad normam iuris, gaudent.

Nova erecta Provincia Ecclesiastica Santaremensis efformabitur Metropolitana Ecclesia eiusdem nominis et circumscriptionibus Obidensi et Itaitubaënsi, hactenus Provinciae Ecclesiasticae Belemensi de Pará spectantibus, et Xinguensi - Altamirensi et Xinguensi Superiori - Tucumanensi in Brasilia, noviter erectis.

Idem Summus Pontifex Santaremensis pro tempore Antistitem dignitate archiepiscopali et gradu Metropolitae insignit atque iuribus et privilegiis cumulat quibus in orbe catholico Metropolitae, iuxta canonum normam, ornantur, oneribus pariter et obligationibus gravat quibus ipsi ligantur.

Praefatae sedis Santaremensis Praesulem, Exc.mum P.D. Irenaeum Roman, C.S.I., hac ipsa die a sedi titulari Serteitana et ab officio Episcopi Auxiliaris archidioecesis Belemensis de Pará ad hanc Ecclesiam Santaremensis translatum, ad dignitatem archiepiscopalem ac gradum Metropolitae promovet; iuribus ac privilegiis ornat quibus Metropolitae fruuntur atque ornantur et oneribus atque obligationibus nectit quibus iidem subiiciuntur.

Ad haec exsecutioni mandanda Summus Pontifex memoratum Exc.mum P.D. Ioannem d'Aniello deputat, necessarias et opportunas eidem tribuens facultates etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Congregationem pro Episcopis remittendi, quam primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionis.

Quibus super rebus praesens edi iussit Decretum per Apostolicas sub plumbo Litteras expediendum.

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 6 mensis Novembris anno 2019.

Marcus Card. Ouellet

Praefectus

L. 83 S.

¥ Ilson de Jesus Montanari

A Secretis

#### PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Franciscus Pp., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

- die 4 Novembris 2019. Metropolitanae Ecclesiae Turonensi Exc.mum P.D. Vincentium Jordy, hactenus Episcopum Sancti Claudii.
- die 5 Novembris. Titulari Episcopali Ecclesiae Bavagalianensi R.P. Darium Rubén Quintana, Ordinis Augustinianorum Recollectorum Sodalem, quem constituit Auxiliarem dioecesis Maris Platensis.
- Cathedrali Ecclesiae Sancti Ioannis-Longoliensi Exc.mum P.D. Claudium Hamelin, hactenus Episcopum titularem Apolloniensem et Auxiliarem dioecesis Sancti Ioannis-Longoliensis.
- die 6 Novembris. Metropolitanae Ecclesiae Santaremensi, noviter erectae, Exc.mum P.D. Irenaeum Roman, C.S.I., hactenus Episcopum titularem Serteitanum et Auxiliarem archidioecesis Belemensis de Pará.
- Praelaturae territoriali Xinguensi Superiori-Tucumanensi in Brasilia, noviter erectae, R.P. Iesum Mariam López Mauléon, Ordinis Augustinianorum Recollectorum Sodalem, hactenus in archidioecesi Fortalexiensi Parochum.
- Cathedrali Ecclesiae Xinguensi-Altamirensi, noviter erectae, Exc. mum P.D. Ioannem Muniz Alves, O.F.M., hactenus Episcopum Praelatum Xinguensem.
- Cathedrali Ecclesiae Cordubensi in Mexico Coadiutorem Exc.mum P.D. Eduardum Cyrillum Carmona Ortega, C.O.R.C., hactenus Episcopum Parralensem.
- die 7 Novembris. Archiepiscopali Ecclesiae Crotonensi-Sanctae Severinae R.D. Angelum Raphaëlem Panzetta, e clero archidioecesis Tarentinae, hactenus Theologiae Moralis Docentem necnon Praesidem Instituti Theologici Apuliae.

- die 11 Novembris 2019. Titulari Episcopali Ecclesiae de Giru Marcelli R.P. Nicolaum Petrum Luchok, O.P., Sodalem Ordinis Fratrum Praedicatorum, hactenus Priorem Conventi in oppido Leopolitano, quem deputavit Auxiliarem dioecesis Munkacsiensis Latinorum.
- die 14 Novembris. Metropolitanae Ecclesiae Burdigalensi Exc.mum P.D. Ioannem Paulum James, hactenus Episcopum Nannetensem.
- die 16 Novembris. Metropolitanae Ecclesiae Calaritanae R.D. Iosephum Baturi, e clero archidioecesis metropolitanae Catanensis, hactenus Subsecretarium Conferentiae Episcoporum Italiae.
- die 18 Novembris. Cathedrali Ecclesiae Araucensi Exc.mum P.D. Iacobum Christophorum Abril González, hactenus Episcopum titularem Putiensem in Byzacena et Auxiliarem archidioecesis Neo-Pampilonensis.
- die 19 Novembris. Titulari Episcopali Ecclesiae Phelbesianae R.D. Albertum Figueroa Morales, e clero archidioecesi Sancti Ioannis Portoricensi ibique Vicarium Generalem, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- Cathedrali Ecclesiae Sreveportuensi R.D. Franciscum I. Malone, e clero dioecesis Petriculanae, ibidemque hactenus Curionem paroeciae Christi Regis in oppido Petriculano, Cancellarium pro ecclesiasticis negotiis, necnon Vicarium Iudicialem adiunctum Tribunalis ecclesiastici.
- die 20 Novembris. Cathedrali Ecclesiae Limeirensi Exc.mum P.D. Iosephum Robertum Fortes Palau, hactenus Episcopum titularem Acufidensem et Auxiliarem archidioecesis Sancti Pauli in Brasilia.
- die 21 Novembris. Metropolitanae Ecclesiae Bucarestiensi Exc.mum P.D. Aurelium Percă, hactenus Episcopum titularem Maurianensem et Auxiliarem Iasensem.
- die 25 Novembris. Titulari Episcopali Ecclesiae Serteitanae Exc.mum P. D. Martinum Laliberté, hactenus Societatis pro missionibus exteris Provinciae Quebecensis Superiorem Generalem, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Quebecensis.

- die 26 Novembris 2019. Titulari Episcopali Ecclesiae Neptensi R.D. Ignatium Damianum Medina, in archidioecesi Bonaërensi Parochum, quem constituit Auxiliarem dioecesis Clivi Zamorensis.
- Cathedrali Ecclesiae Gariensi R.D. Robertum Ioannem McClory, e clero archidioecesis Detroitensis, ibique hactenus Curionem paroeciae vulgo «National Shrine of the Little Flower Basilica» in oppido vulgo Royal Oaks.
- die 27 Novembris. Titulari Episcopali Ecclesiae Itensi R.D. Dilmum Franco de Campos, e clero Formosensi, quem deputavit Episcopum Auxiliarem dioecesis Anapolitanae.
- Metropolitanae Ecclesiae Manaënsis Exc.mum P.D. Leonardum Udalricum Steiner, O.F.M., hactenus Episcopum titularem Thisiduensem et Auxiliarem Brasiliapolitanensem.
- Cathedrali Ecclesie Gandavensi Exc.mum P.D. Ludovicum Van Hecke, O.C.S.O., hactenus abbatiae vulgo nominatae Orval Abbatem.
- die 2 Decembris. Episcopum Coadiutorem Bemardinopolitanum Exc. mum P.D. Albertum Rojas, hactenus Episcopum Marazanensem et Auxiliarem Chicagensem.
- die 3 Decembris. Cathedrali Ecclesiae Gurcensis Exc.mum R.D. Iosephum Marketz, e clero Gurcensi, hactenus ibique de operibus caritatis Directorem necnon Vicarium Episcopalem.
- die 4 Decembris. Titulari Episcopali Ecclesiae Aulonitanae R.D. Zdzislaum Stanislaum Błaszczyk, e clero archidioecesis Cracoviensis, quem deputavit Episcopum Auxiliarem archidioecesis Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii, ubi hactenus fuit paroeciae «Sào Pedro do Mar» Parochus.

# ACTA TRIBUNALIUM

## ROTAE ROMANAE TRIBUNAL

#### Rescriptum «ex Audientia SS.mi».

In riferimento al Rescriptum ex Audientia SS.mi del 7 dicembre 2015, in cui si stabiliva: «Come sollecitato dai Patriarchi delle Chiese Orientali, è rimessa ai tribunali territoriali la competenza sulle cause iurium connesse con le cause matrimoniali sottoposte al giudizio della Rota Romana in grado di appello» (Rescr. II, n. 4);

Il Santo Padre, propter animarum salutem, nell'Udienza concessa al sottoscritto Decano, ha ordinato:

- Al Rescritto del 7 dicembre 2015, sopra menzionato, sia riconosciuta
   *efficacia retroattiva* in ordine alle cause *iurium* connesse con quelle
   matrimoniali;
- II. La Rota Romana può giudicare in via eccezionale le medesime cause accessorie orientali connesse a quelle matrimoniali, per avocazione del Decano, a norma dell'art. 52 delle N.R.R.T.
- III. Di questo Rescritto sia data pubblicazione in Acta Apostolicae Sedis.

Città del Vaticano, 13 novembre 2019

Mons. Pio Vito Pinto Decano del Tribunale della Rota Romana

# DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:

Giovedì, 14 novembre, S.E. il Sig. Martin Pascal Tine, Ambasciatore del Senegal;

Giovedì, 5 dicembre, S.E. il Sig. Igor Žontar, Ambasciatore della Bosnia ed Erzegovina;

Venerdì, 6 dicembre, S.E. il Sig. Henrique da Silveira Sardinha Pinto, Ambasciatore del Brasile.

Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Venerdì, 8 novembre, S.E. il Sig. Gitanas Nausėda, Presidente della Repubblica di Lituania;

Martedì, 12 novembre, S.E. il Sig. João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente della Repubblica di Angola;

Sabato, 16 novembre, S.E. il Sig. Jorge Carlos de Almeida Fonseca, Presidente della Repubblica di Cabo Verde;

Lunedì, 18 novembre, S.E. il Sig. Nicos Anastasiades, Presidente della Repubblica di Cipro;

Giovedì, 28 novembre, S.E. la Sig.ra Kersti Kaljulaid, Presidente della Repubblica di Estonia.

Il Santo Padre ha compiuto una visita alle Catacombe di Priscilla, nel giorno 2 novembre; un Viaggio Apostolico in Thailandia e Giappone, nei giorni 19-26 novembre; una visita alla Cittadella della Carità in occasione del 40° anniversario dell'istituzione della Caritas diocesana a Roma, il giorno 29 novembre; una visita al Santuario Francescano di Greccio, nella Diocesi di Rieti, il giorno 1° dicembre.

## SEGRETERIA DI STATO

#### NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

| 4        | novembre                                                                             | 2019     | S.E.R. Mons. Nicolas Henry Marie Denis Thevenin, Arcivescovo tit. di Eclano, finora Nunzio Apostolico in Guatemala, Nunzio Apostolico nella Repubblica Araba d'Egitto e Delegato presso la Lega degli Stati Arabi.                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12       | *                                                                                    | »        | S.E.R. Mons. Gábor Pintér, Arcivescovo tit. di Velebusdo, finora Nunzio Apostolico in Bielorussia, <i>Nunzio Apostolico in Honduras</i> .                                                                                                                                                          |
| 16       | *                                                                                    | <b>»</b> | S.E.R. Mons. Gabriele Giordano Caccia, Arcivescovo tit. di Sepino, finora Nunzio Apostolico nelle Filippine, Osservatore Permanente della Santa Sede presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.).                                                                                         |
| 30       | *                                                                                    | <b>»</b> | S.E.R. Mons. Novatus Rugambwa, Arcivescovo tit. di Tagaria, Nunzio Apostolico in Nuova Zelanda, Fiji, Palau e Delegato Apostolico nell'Oceano Pacifico, Nunzio Apostolico in Isole Marshall, Kiribati, Nauru e in Tonga.                                                                           |
|          | Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha no o confermato: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5        | novembre                                                                             | 2019     | Il Rev.do P. Corrado Maggioni, S.M.M., Sotto-Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti «in aliud quinquennium».                                                                                                                                            |
| 8        | *                                                                                    | »        | L'Ecc.mo Mons. Paul Richard Gallagher, Arcivescovo tit. di Hodelm, Segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato «in aliud quinquennium».                                                                                                                                      |
| *        | *                                                                                    | »        | L'Em.mo Sig. Card. Dominique Mamberti, Prefetto del Su-<br>premo Tribunale della Segnatura Apostolica «in aliud<br>quinquennium».                                                                                                                                                                  |
| 13       | *                                                                                    | »        | L'Ecc.mo Mons. Roland Minnerath, Membro Ordinario del-<br>la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali «usque ad<br>octogesimum annum».                                                                                                                                                           |
| <b>»</b> | »                                                                                    | <b>»</b> | Il Rev.do Mons. Paolo Nicolini, Vice Direttore gestionale-am-<br>ministrativo della Direzione dei Musei e dei Beni Culturali<br>del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano,<br>titolare dei Settori Gestione, Amministrazione, Comuni-<br>cazione e Servizi Interni «ad quinquennium». |
| *        | <b>»</b>                                                                             | »        | Il Rev.do Mons. Paolo Nicolini, Delegato per l'attività turistico, museale e culturale delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo «ad quinquennium».                                                                                                                                                |

- 14 novembre 2019 Il Rev.do P. Juan Antonio Guerrero Alves, S.I., Consigliere Generale della Compagnia di Gesù, *Prefetto della Segreteria per l'Economia*.
- » L'Ill.mo Dott. Carmelo Barbagallo, finora Funzionario Generale con l'incarico di alta consulenza al Direttorio della Banca d'Italia in materia di vigilanza bancaria e finanziaria e nei rapporti con il Single Supervisory Mechanism, Presidente dell'Autorità di Informazione Finanziaria.

### NECROLOGIO

| 3  | novembre | 2019     | Mons. Girônimo Zanandréa, Vescovo em<br>. di Erexim $(Brasile). \label{eq:Brasile}$                                                          |
|----|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | *        | <b>»</b> | Mons. Victor Manuel Pérez Rojas, Vescovo em. di San Ferdinando de Apure ( <i>Venezuela</i> ).                                                |
| 13 | *        | *        | Mons. Giorgio Corbellini, Vescovo tit. di Abula, Presidente dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica.                                   |
| *  | *        | *        | Mons. Fernando Torres Durán, Vescovo em. di Chitré ( $Pa-nama$ ).                                                                            |
| 15 | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Juliusz Paetz, Arcivescovo em. di Poznań (Polonia).                                                                                    |
| 16 | *        | *        | Mons. Bronisław Bembowski, Vescovo em. di Włocławek ( $Polonia$ ).                                                                           |
| 19 | *        | *        | Mons. Martinus Dogma Situmorang, O.F.M. Cap., Vescovo di Padang $(Indonesia)$ .                                                              |
| 20 | <b>»</b> | *        | Mons. Andrea Jin Daoyuan, Vescovo senza giurisdizione Changzhi, Lu An (Cina Continentale).                                                   |
| 28 | *        | *        | Mons. Ernest Mesmin Lucien Cabo, Vescovo em. di Basse-Terre $(Francia)$ .                                                                    |
| 29 | *        | *        | Mons. Joseph Antony Irudayaraj, S.D.B., Vescovo em. Dharmapuri $(India)$ .                                                                   |
| 1  | dicembre | <b>»</b> | Mons. Paul David Sirba, Vescovo di Duluth (Stati Uniti d'America).                                                                           |
| *  | *        | *        | Mons. Miguel Esteban Hesayne, Vescovo em. di Viedma $(Argentina)$ .                                                                          |
| 4  | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Ján Eugen Kočiš, Vescovo tit. di Abritto, già Ausiliare dell'Esarcato Apostolico della Repubblica Ceca per i fedeli di rito Bizantino. |
| 5  | <b>»</b> | »        | Mons. Pietro Brollo, Arcivescovo em. di Udine (Italia).                                                                                      |